

## Fútbol > Champions League > PSG 1-0 Girona



ienvenido a la Champions, Girona. Qué forma más dura de caer. El equipo de Míchel, que lo había aguantado todo en el partido, perdió con crueldad. En el último minuto, en el 90, y con una desgraciada acción de Gazzaniga, que hasta ese momento lo había parado todo. Sucedió que Nuno Mendes se coló por el costado izquierdo, se marchó de Arnau y remató. Un disparo sin dificultad que esperaba el meta en el primer palo. Pero el balón se coló entre los brazos del cancerbero y acabó en la red. Gol en propia puerta.

El PSG, malvado anfitrión, ejerció de maestro de ceremonias. Los galos mostraron a los de Míchel el maravilloso, y despiadado, mundo de la Liga de Campeones, pero lo hicieron a su manera. Sin piedad, apretando. Esto es la

## GAZZANIGA LO HABÍA PARADO TODO HASTA LA MALDITA ACCIÓN

Champions, la que todos sueñan con ganar y en la que se compite al máximo nivel, a tope. El Girona dio la cara, no se arrugó y resistió, pero perdió en el último suspiro en su histórico estreno europeo, un resultado, un sinsabor que, por supuesto, no debe empañar la gesta que ha conseguido el equipo. Los catalanes ya saben lo que es la élite de verdad. Ahora, tras el dolor del debut, por delante tienen aún un bonito futuro, siete partidos para disfrutar... y soñar. ¿Por qué no? Esto es sólo el principio.

Los franceses, siempre candidatos a ser campeones, demostraron que han arrancado la temporada como una moto. Llegaban lanzados al partido. Y sigue embalados. Cuentan por victorias todos sus encuentros. Y ya son cinco, cuatro de la Ligue 1 y el de ayer. Veremos cuando tengan que mirar a la cara a los ogros de la competición, pero, por el mo-



## El Girona pierde de la peor forma

## CRUEL DERROTA EN EL DEBUT EN CHAMPIONS CON UN GOL EN PROPIA EN EL 90'

A Gazzaniga se le escapó un centro de Nuno Mendes y el balón acabó en el fondo de la red • El PSG controló el encuentro, tuvo la posesión y atacó mucho desde el principio

## **Enviado** especial

## Fútbol > Champions League



los de Luis Enrique. Por un lado Barcola, por POSESIÓN a favor del

**4a** DERROTA en el último minuto o más allá del Girona

PSG en el

estreno frente

a los de

Michel

desde el

20-5-23

mento, Luis Enrique y

sus chicos no echan de

un caballero, y en el Gi-

rona jugaron Stuani, de

37 años, y 10 más. El

míster se lo había pro-

metido al delantero,

santo y seña del club, la

pasada campaña. No to-

dos los entrenadores hu-

bieran mantenido su pa-

labra. Pero él sí. Cinco

cambios en el once, que

en pocos días vuelve La-

Liga y ahí sí que no se

na ni respirar. Quería

marcar el territorio des-

El PSG no dejó al Giro-

pueden despistar.

Cumplió Míchel, todo

menos a Mbappé.

REMATES del Girona, ambos de Stuani a sus 37 años

habían pasado y Barcola sembró el pánico en el área de los catalanes. Miguel alejó el peligro cuando Asensio ya buscaba el balón. Apretaban mucho los franceses, ejerciendo una presión impecable y ahogando la salida de balón de los catalanes. Buen comienzo de partido de

el otro Dembélé. Eran puñales al inicio, un peligro. También Zaïre-Emery, que primero acarició el gol, aunque su disparo tocó en Krejci y se desvió, y después se la dejó de tacón, qué calidad, a Asensio en la frontal para que el 11 rematara cruzado un balón que lamió el poste.

## LA PELEA POR EL BALÓN

Los de Míchel intentaban no renunciar a su estilo, a tener la pelota, pero no la olían. Y entonces sufrían. La lucha por el control tenía un claro ganador. El PSG, por momentos, tuvo el 75% de posesión. Mejoró después el Girona. ¿Por qué? Porque tuvo más el balón. Toque, toque, toque... y a intentar dormir al PSG. La primera combinación larga de los catalanes terminó con un centro peligroso de Miguel para Stuani, una pelota que atrapó Safónov por arriba. El PSG, si corre detrás de la pelota, es menos PSG. Por eso, los de Míchel dejaron de sufrir en la recta final de la primera mitad, aunque no consiguieron rematar, ni fuera ni a portería, antes del descanso.

Los galos recibieron una mala noticia antes del parón. Asensio se tuvo que retirar lesionado en el mi-

nuto 39 y entró Kolo Muani. Luis Énrique pasaba de un falso 9 como referencia a un delantero puro.

\*\*

S/C

A pesar del control del PSG, del peligro que había generado, el primer disparo a puerta del encuentro fue obra de Fabián a la vuelta de los vestuarios. En el 47', blandito y fácil para Gazzaniga, al que, minutos después, se le escapó un centro de Achraf y metió en apuros al equipo. El Girona también tuvo la suya con un cabezazo de Stuani. Si el balón vuela por el área, el uruguayo lo caza. Es lo que lleva haciendo toda la vida. En esta ocasión. desvió Safónov.

## APARECE DEMBÉLÉ

Las contras del PSG le generaban muchos problemas al Girona. Para algunos, se durmió Dembélé: para otros, la acción defensiva de Krejci fue espectacular. Sea como fuere, el zaguero se la robó limpiamente al galo casi en el área pequeña cuando ya armaba la pierna para fusilar al meta, tras un contraataque que comenzó Kolo Muani.

## DEMBÉLÉ GENERÓ **MUCHOS PROBLEMAS** AL GIRONA EN LA RECTA FINAL

Estaba con ganas Dembélé, que lo intentó después con un par de lanzamientos lejanos. Uno de ellos, directo a la escuadra, obligó a Gazzaniga a emplearse a fondo. Paradón. Apretaba el PSG y a Kolo Muani se le fue por muy poco un cabezazo a la salida de un córner. Aún tuvo una más, clarísima, el delantero, que se giró en el área, un recurso de puro 9, y le pegó cruzado. Esta vez, lamiendo el poste. Volvían a acelerar los galos. Kang-in Lee aparecía por muchos sitios y siempre jugando con criterio.

Lo pasó mal el Girona en la recta final del encuentro. Gazzaniga le sacó a bocajarro un balón a Achraf en el 85'. Ahí estuvo el triunfo del PSG, que llegó después con esa desgraciada acción. Y el meta, que había sido de los mejores, si no el mejor, dejó de ser héroe para transformarse en villano. Fue la peor forma de caer.

## **SALA DE PRENSA**



## "HEMOS SIDO SUPERIORES, PERO **HE SUFRIDO MUCHÍSIMO**"

## P. POLO

El entrenador del PSG quiso felicitar al Girona por el partido que disputaron los de Michel en su debut en la Champions. "He sufrido muchísimo. En general hemos sido superiores al Girona, pero en la primera parte en algunos momentos nos han hecho un rondito. Felicito al Girona por su partido". Sobre Asensio, lamentó su lesión: "Es muscular, no parece que sea gran cosa". .



En algunos momentos de la primera parte el Girona nos ha hecho un rondito"

Entrenador del Girona

"LA ACCIÓN DEL GOL ES UNA ANÉCDOTA, **LOS ERRORES** SE PERMITEN"

## JOEL SEBASTIÁN

El entrenador del Girona se mostró orgulloso por el partido de su equipo: "La gente está jorobada. La victoria del PSG es merecida pero podemos estar orgullosos de la forma de hacer las cosas". Sobre el fallo de Gazzaniga en el gol del conjunto galo, le quitó hierro: "La acción del gol es una anécdota, los errores se permiten. En nuestro debut, no sé si un notable pero sí un aprobado". •



La gente está jorobada, pero podemos estar orgullosos del partido"

|    | Equipo               | Plos. | 1  | G | £ | P | GF | 6 |
|----|----------------------|-------|----|---|---|---|----|---|
|    | Bayern Múnich        |       | 1  | 1 | 0 | 0 | 9  | - |
| 2  | Celtic Glasgow       | 3     | 1  | 1 | 0 | 0 | 5  |   |
| 3  | Aston Villa          | 3     | 1  | 1 | 0 | 0 | 3  | 1 |
| 3  | Bor, Dartmund        | 3     | 1. | 1 | 0 | 0 | 3  | 1 |
| -  | Sparta Praga         | 3     | 1  | 1 | 0 | 0 | 3  | 1 |
| 6  | Liverpool            | 3     | 1  | 1 | 0 | 0 | 3  |   |
| 6  | Juventus             | 3     | 1  | 1 | 0 | 0 | 3  | - |
| 6  | REAL MADRID          | 3     | 1  | 1 | 0 | 0 | 3  |   |
| 9  | Sporting Portug      | al 3  | 1  | 1 | 0 | 0 | 2  | 1 |
| 10 | PSG                  | 3     | 1  | 1 | 0 | 0 | 1  | - |
| Ħ  | Inter Milán          | 1     | 1  | 0 | 1 | 0 | 0  | 1 |
| H  | Manchester City      |       | 1  | 0 | 1 | 0 | 0  | - |
| 11 | Bolonia              | 1     | 1  | 0 | 1 | 0 | 0  | 1 |
| Ħ  | Shakhtar Donet       | sk 1  | 1  | 0 | 1 | 0 | 0  | - |
| 15 | GIRONA               | 0     | 1  | 0 | 0 | 1 | 0  |   |
| 16 | <b>PSV Eindhoven</b> | 0     | 1  | 0 | 0 | 1 | 1  | - |
| 16 | Stuttgart            | 0     | 1  | 0 | 0 | 1 | 1  | 1 |
| 16 | Milan                | 0     | 1  | 0 | 0 | 1 | 1  | - |
| 19 | Lille                | 0     | 1  | 0 | 0 | 1 | 0  | 1 |
| 20 | Brujas               | 0     | 1  | 0 | 0 | 1 | 0  |   |
| 20 | RB Salzburgo         | 0     | 1  | 0 | 0 | 1 | 0  | - |
| 22 | Young Boys           | 0     | 1  | 0 | 0 | 1 | 0  | 1 |
| 23 | Slovan Bratislav     | a 0   | 1  | 0 | 0 | 1 | 1  | - |
| 24 | Dinamo Zagreb        | 0     | 1  | 0 | 0 | 1 | 2  | 1 |
|    | Arsenal              |       |    |   |   |   |    |   |
| +  | Atalanta             |       |    |   |   |   |    |   |
| _  | ATLÉTICO             |       |    |   |   |   |    |   |
|    | BARCELONA            |       |    |   |   |   |    |   |
| +  | Bayer Leverkus       | en    |    |   |   |   |    | _ |
|    | Benfica              |       |    |   |   |   |    |   |
| +  | Brest                |       |    |   |   |   |    |   |
| 14 | Estrella Roja        |       |    |   |   |   |    | _ |
| #  | Feyenoord            |       |    |   |   |   |    | _ |
| #  | Mónaco               |       |    |   |   |   |    |   |
| _  | RB Leipzig           |       |    |   |   |   |    |   |
| _  | Sturm Graz           |       |    |   |   |   |    | _ |

| The state of the s |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Juventus-PSV Eindhoven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3-1        |
| Young Boys-Aston Villa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-3        |
| Bayern Múnich-Dinamo Zagreb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9-2        |
| Milan-Liverpool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-3        |
| Real Madrid-Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3-1        |
| Sporting Portugal-Lille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2-0        |
| Bolonia-Shakhtar Donetsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0        |
| Sparta Praga-RB Salzburgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3-0        |
| Celtic Glasgow-Slovan Bratislava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5-1        |
| Brujas-Borussia Dortmund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0-3        |
| Manchester City-Inter Milán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0-0        |
| PSG-Girona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-0        |
| Estrella Roja-Benfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hoy, 18:45 |
| Feyenoord-Bayer Leverkusen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hoy, 18:45 |
| Atalanta-Arsenal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hoy, 21:00 |
| Atlético-RB Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hoy, 21:00 |
| Brest-Sturm Graz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hoy, 21:00 |
| Mónaco-Barcelona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hoy, 21:00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

JORNADA 1

## 1.000 hinchas animaron desde la grada

## **GRAN DESPLAZAMIENTO**

Apoyaron al Girona en el Parque de los Príncipes

## J. SEBASTIÁN

Histórico desplazamiento de la hinchada del Girona a París. Unos 1.000 seguidores del equipo estuvieron anoche en la grada del Parque de los Príncipes para vivir in situ el debut del club en la Champions. Los aficionados aprovecharon para disfrutar de la ciudad y se les pudo ver por la mañana junto a la Torre Eiffel, en una reunión organizada por la peña 'Jovent Gironí', y después en la Porte de Saint Cloud.

## LA CONTRACRÓNICA

## El PSG pasa de milagro por el Arco del Triunfo

Nadie hizo de Mbappé en este primer partido de Champions de los de Luis Enrique y Nuno Mendes y el arco de Gazzaniga evitaron la sorpresa. El Girona, pese a que tiró solo tres veces, dio buena imagen



## Pablo Polo @ipolomarca

oche sufrida para el PSG y triste para el Girona, que ya se veía con un meritorio empate en su estreno de Champions. Pero ese remate blando de Nuno Mendes, muy escorado, se encontró milagrosamente con el Arco del Triunfo que dibujaron las piernas de Gazzaniga. Para los de Luis Enrique, que tienen que jugar fuera ante Bayern o Arsenal, y recibir al City, no ganar en París ante el equipo de Michel era complicarse mucho la vida.

El Girona, sin embargo, puede irse a casa con la cabeza alta. Resistió casi hasta el final. Dirán que sólo remató tres veces a puerta por las 26 del PSG, que perdió la posesión, que acabó metiendo el autobús, pero sobre todo el primer tiempo y los quince primeros del segundo aguantó el tipo bastante bien.

## NO SE MERECÍA ESTE

## CASTIGO GAZZANIGA

El fútbol es a veces cruel. muy cruel. Gazzaniga se había marcado un partidazo, sobre todo con dos paradones: una mano para sacar una pelota que había puesto Dembélé, el mejor del partido, en la escuadra, y otra ante Achraf en el área pequeña. El Girona murió en la orilla, cuando ya veía un heroico empate, pero Nuno Mendes se coló hasta la cocina y un tiro que parecía fácil se le coló al portero por debajo de las piernas. Una lástima y una fatalidad para el debut del Girona en esta Champions.

## NADIE HIZO DE MBAPPÉ

Hay que decir que el PSG caminaba hasta ayer con paso firme sin Mbappé. Luis Enrique tiene un plan para suplir los 40 goles que promedia-



Dembélé, ante Stuani, fue una pesadilla para el Girona.

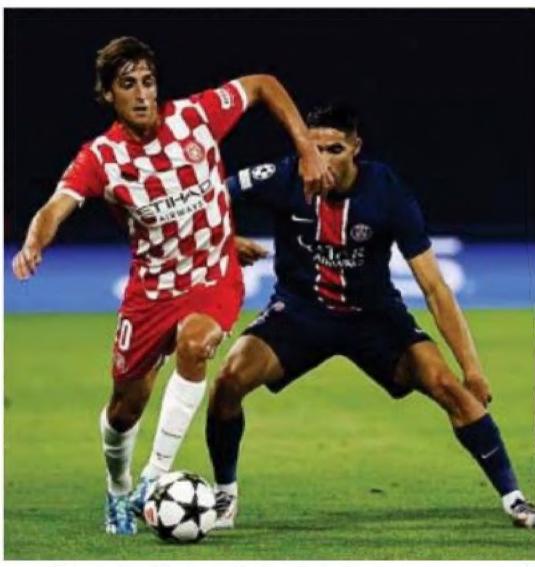

Bryan Gil, ante Achraf, estuvo a la altura de la cita.

ba Kylian, pero entre los cuatro o cinco candidatos que tienen que repartirse el saco de Mbappé no apareció ninguno. Mejor dicho, sí aparecieron porque hubo hasta 26

remates, pero se estrellaron una y otra vez contra la portería del Girona. Hay gente arriba de sobra, pero alguno deberá coger el testigo del ahora madridista.

## EL GIRONA DIO LA CARA PESE A SUS TRES ÚNICOS DISPAROS Hay que aplaudir la puesta

en escena de un club como el Girona en Champions. Es cierto que, salvo en el arranque de la segunda parte, apenas inquietó la portería de Zafonov, que sacó bien los balones que le llegaron. Pero los de Michel supieron sufrir y sobre todo en el primer tiempo maniataron bien al equipo de Luis Enrique, con Van de Beek presionando arriba y un Bryan Gil muy activo e incisivo que sacó de quicio a los parisinos con sus movimientos. Los de Luis Enrique venían de ganar sobrados todos sus partidos de la Ligue 1, con 16 goles en 4 partidos, y no pudieron con un rival muy ordenado. La suerte también estuvo de su lado, sobre todo a partir del minuto 70 que ya fue un asedio parisino. Hizo lo más difícil, pero falló lo más fácil, esa pelota que se coló por el arco de Gazzaniga.



Gazzaniga, frustrado tras el gol en propia puerta en el 90'.

## El lamento de Gazzaniga

## **GOL EN PROPIA PUERTA DEL META**

Lo había parado todo, estaba siendo de los mejores, pero se equivocó en el 90'

PABLO POLO

Gazzaniga, por desgracia, nunca olvidará el día de ayer, el del estreno del Girona en la Champions League. El guardameta estaba siendo uno de los más destacados del encuentro, con paradas de mucho mérito, sobre todo una a Dembéle, sacando un balón que iba a la misma escuadra, y otra que desvió a bocajarro tras un remate de Achraf. Sin embargo, al final se empañó su meritoria actuación. Fue casi en la última acción del partido, en el minuto 90, en una jugada sin aparente peligro... que acabó con el tanto que dio el triunfo al PSG. Nuno Mendes se coló por la banda izquierda



Es un error y no pasa nada, sólo toca olvidarlo"

**ARNAU JUGADOR DEL GIRONA** 

y puso un balón, un centrochut, que el meta esperaba atrapar sin problemas, pero no lo hizo y acabó metiendo el balón en su propia portería.

Arnau, su compañero, restaba importancia a la acción. "Es un error, no pasa nada. Nos apoyamos siempre entre nosotros y toca olvidarlo", comentó el jugador.

## **PSG GIRONA**

PSG Campus

PSG Laurendon; El Hannach, Tape, Mbemba Nlandu → 85' E. Bagbonon; Fanne Drame → 58' El Nay, Diyinu Nzinga → 58' Y. Khafi ... Diaby . Cordier; Camara, Ly . → 77' A. Ayari y Sangare.

Entrenador: David Suárez.

GIRONA Andreev; Gibert Jordana, Marc Aznar II., Aguillera, Badia 65°; Enric García → 83° D. Casasola, Clua, Arnau Coromina 83' Pol Sivero; Kim , Hamony → 79' Nacho Plaza v Juan Arango → 90' Lau González. Entrenador: Sergi Mora.

Goles: 0-1 11' Juan Arango. 0-2 76' Enric

Arbitro: Helgi Mikael Jónasson (Islandia).

## El hijo de Arango abre el camino

YOUTH LEAGUE Importante victoria a domicilio del Girona, que acabó con 10 jugadores

Mejor inicio imposible para el Girona en la Youth League. Un tanto de Juan Arango, hijo del exjugador del Mallorca, entre otros clubes, abrió el marcador al poco de empezar, en el 11', y Enric García firmó la sentencia con el 0-2, en el 76', cuando el Girona ya estaba con 10 por la expulsión de Badía en el minuto 65. •

## SE BUSCA

Persona emprendedora para cambiar el mundo desde un país apasionante

**PREGUNTA POR ESPAÑA** 













## Atlético de Madrid M Champions > Atlético - Leipzig



LA ENTREVISTA
por David G. Medina
@MedinaMarca

obin Le Normand se presenta a la entrevista convencido de que está viviendo el mejor momento de su carrera. Ganó la Eurocopa siendo vital, sueña con visitar Neptuno en su primera temporada y, de momento, ya ha derribado el mito de lo difícil que es adaptarse a los métodos de Simeone para los nuevos. Llega al estreno de Champions siendo el único de la plantilla con los 450 minutos jugados. Entre elogio y elogio a todo lo que rodea al club y al vestuario repite una frase muy del Cholo. "Hay que ganar, de eso se trata". Palabra de central. Palabra de uno de los grandes fichajes del año en clave rojiblanca.

## Pregunta. ¿Cómo está viviendo estas primeras semanas como jugador del Atlético?

Respuesta. La verdad que está siendo increíble, muy feliz. Estoy cogiendo mis marcas... y muy contento.

P. Viene de una Real Sociedad que ha crecido mucho, pero este Atleti es un salto de nivel. ¿En que lo ha notado más? R. Sí, es una etapa muy importante. Lo he notado en varias cosas, no podría decir una. La calidad de los jugadores es increíble. Entrenando el nivel es muy alto. La afición es increíble también desde el primer día por la acogida. La presentación fue muy bonita. Es, de manera general, un cambio grande.

P. Cinco partidos, los cinco completos. Es el único de la plantilla que no ha descansado. ¿Se esperaba empezar tan bien? R. Quedan muchos partidos todavía, pero agradezco mucho la confianza del míster. Yo trato de estar disponible para el fin de semana y luego ya decide el entrenador si puedo ayudar al equipo y qué



## "EL FORMATO NUEVO NO ES EXCUSA, **SE TRATA DE GANAR Y AHÍ VAMOS**"

Le Normand disfruta de cada momento en su nueva etapa en el Atlético. Ambición, toda. Prudencia, también. Aquí, un central de altura

equipo pone. Es verdad que tuve la suerte de disfrutar de todos los partidos, pero intento mantener la dinámica y la línea de trabajo para jugar lo máximo posible.

P. Siempre se dice que para los nuevos no es fácil adaptarse al equipo pero usted parece desmentirlo en el campo... R. Es verdad que todo ha sido más fácil por toda la gente. Por el staff, que desde el primer minuto me ha ayudado y me contado lo que querían de mí y por lo que me han fichado. Me han transmitido las cosas importantes del equipo. También los jugadores me han acogido de manera espectacular, aunque es cierto que conocía a mucha gente, pero es un grupo fenomenal. Ese colectivo, esta plantilla tan completa ilusiona.

P. Cuatro porterías a cero, algo clave para recu-

perar la esencia de lo que fue el Cholismo de las primeras temporadas. ¿Qué importancia tiene recuperar la fiabilidad? R. Es algo que caracteriza al Atleti y para un defensa es importante. Estamos en buena dinámica, pero hay que trabajar para mantener la solidez defensiva porque sabemos que delante tenemos jugadores top que tienen talento y que van a meter goles.

P. ¿Qué le pide Simeone, que siempre ha destacado en crear grandes equipos en defensa, cada vez que habla con usted que es un central con mucha experiencia?

R. Es más lo colectivo que lo individual. Pide que todos seamos solidarios y trabajemos a nivel defensivo. Nos da muchos matices para estar contundentes y compactos. Es algo que me viene espectacular.

## Atlético de Madrid

APO CABALLERO

## P. Se había enfrentado a la mayoría de sus compañeros, ¿pero alguno le ha sorprendido al tenerlos más cerca en los entrenamientos diarios?

R. Si te hago la lista... ni te cuento. El nivel de entrenamientos es altísimo, la exigencia es máxima. Una cosa es la idea y otra entrenar con jugadores que te demuestran la calidad que tienen. ¿Si ayuda a crecer? Siempre se crece en la exigencia. El nivel está muy alto en este Atlético de Madrid...

## P. Usted, Gallagher, Sorloth, Julián Alvarez... todos coincidimos en que el equipo ha mejorado este verano. ¿Le cuentan eso en el vestuario?

R. Yo no estaba los años anteriores, pero es verdad que se ve un buen grupo, completo y de calidad. En este grupo hay jugadores increíbles, pero es un equipo solidario. Y también es un buen grupo formado de buenas personas también.

P. Empieza la Champions. ¿Cómo ve el nuevo formato? ¿Despierta dudas sobre los puntos a conseguir?

R. Es un formato nuevo para todo el mundo. No hay excusas. El fútbol se trata de ganar y ahí vamos. Desde el Leipzig, que es el primer partido, para intentar ganar. Es algo nuevo y habrá que acostumbrarse.

## P. Da la sensación de que en este formato será más importante todavía no dejar escapar puntos en casa, ¿no?

**BANDERA DE** 

**LA DEFENSA** 

Le Normand.

pese a llevar

Atlético, lleva

poco en el

camino de

convertirse

en una de las

banderas del

equipo en cla-

ve defensiva.

Aqui, posa en

el Cerro.

R. Todavía no sabemos exactamente todos los detalles, pero lo importante es ganar. Si ganas en casa delante de tu afición es mejor. ¿Que cómo se vive esta hinchada? Me habían hablado de esto y es algo loco, increíble. La gente anima desde el primer minuto y hay que agradecer a todos los que nos animan a horarios complicados. El campo siempre está lleno y hay que ser agradecidos con todos ellos.

P. Leipzig, Bayer Leverkusen, PSG, Benfica... hay nivel en los duelos que tendrán que jugar en esta fase de grupos. No se pueden despistar...

R. Es un grupo complicado, con equipos muy bue-



Tenemos jugadores increíbles, pero este es un grupo solidario"

"Siempre se crece con la exigencia, tenemos un nivel en la plantilla muy alto"

"Me habían hablado de la afición del Atleti, pero vivirlo es algo loco"

"Todos tenemos ilusión por ganar la Champions, sería algo increíble"

"En este Atlético y en este vestuario hay confianza, nivel y ambición"

"Hay que mantener la solidez, delante tenemos jugadores top'

nos. Hay que tener la confianza y nos va a salir bien. Pero tenemos rivales que son buenos.

P. Usted la jugó con la Real Sociedad, pero hacerlo con el Atlético es pelear por ella y ser candidato desde el inicio del torneo. ¿Se nota la diferencia?

R. Sí, ha sido un cambio importante a nivel de todo, pero en eso también. Queda un mundo para decir que vamos a ganar eso y eso, pero es un equipo muy grande...

## P. ¿Le han contado los veteranos lo que significa para ellos este torneo que casi ganan dos veces?

R. No hemos hablado, cada uno tiene su experiencia. Lo importante es el ahora y estar centrado en el Leipzig que hay muchos partidos. Estar concentrados, empezar bien y ganar.

## P. "La Liga de Campeones es una obsesión", canta la afición. ¿Tiene esa sensación cuando se acerca el estreno?

R. Todos tenemos la ilusión de ganar la Champions, es algo increíble. Estamos todavía muy lejos, pero ilusión, ganas y trabajo no va a faltar.

## P. El Barça empezó fuerte, el Madrid es el vigente campeón. ¿Ve opciones de pelear LaLiga con estos dos colosos?

R. Bueno, nosotros trabajamos cada semana para ganar el fin de semana. Tenemos mucha confianza en nuestra plantilla, tenemos mucho nivel. En este equipo hay mucha ambición. Hay equipos muy fuertes, hay mucha competencia, cada rival te exige lo máximo. Lo importante es ganar los partidos, de eso se trata.

P. Pelearán cuatro títulos. ¿Es el objetivo real levantar uno de ellos para volver a Neptuno? Le Normand ya vivió en primera persona lo que es ganar una Eurocopa con España hace apenas unos meses...

R. Sería algo magnífico y otro momento increíble en mi carrera. Algo muy importante, pero todavía queda mucho. Es verano, hay que tener la cabeza fría, ilusión no falta pero queda mucho. Tranquilidad.

## "Simeone es una leyenda, es un orgullo estar a sus órdenes"

LE NORMAND PONE EN VALOR AL CHOLO TANTO DE "JUGADOR COMO DE ENTRENADOR"

DAVID G. MEDINA

ara Robin Le Normand la figura de Simeone ha sido vital para llegar al Atlético. El argentino, como también hizo con Julián Álvarez y otros fichajes de este pasado verano, se implicó en la que acabó siendo la primera adquisición de una ventana que acabó siendo brillante. Los mayores focos se los llevó La Araña por precio y perfil, pero para El Cholo y su staff la prioridad antes de poner la guinda era reforzarse donde se había hecho aguas durante el pasado ejercicio, en el eje de la zaga. Justo el lugar para el que los rojiblancos astillaron más de 30 kilos a la Real por el que en ese momento estaba siendo vital con La Roja para acabar conquistando la Eurocopa de Alemania.

De ahí, contados los antecedentes, que no sorprendan los elogios de Le Normand hacia la figura de su nuevo entrenador. Una frase, apenas 16 palabras, en las que el ex de la Real resume la grandeza de su jefe: "Simeone es una leyenda. De jugador y de entrenador. Es un orgullo trabajar a sus órdenes", cuenta decidido un Robin que está viviendo sus primeros pasos de rojiblanco como si fuera un meritorio dispuesto a aprender en cada sesión de la grandeza de sus compañeros... y de un club que no para de elogiar.

Pero Le Normand sabe que esto acaba de empezar. "Mira el sol, si estamos en verano", se ríe mientras le intentamos trasladar al final de temporada y una posible visita a Neptuno para celebrar alguna de las cuatro competiciones por las que luchará de rojiblanco en su temporada de debut. Se ha adaptado de maravilla a Madrid, conocía a muchos de sus compañeros de enfrentarse a ellos y disfruta de una etapa en la que la figura de Simeone, siempre El Cholo, aparece por encima de todas las cosas. De momento, es el único de la plantilla de 23 jugadores que ha disputado los 450 minutos oficiales. Esta noche, eso sí, llega el estreno de la Champions y ahí estará otra vez Robin como



APO CABALLERO



Oblak y Giménez, dos de los supervivientes de la histórica noche de Múnich de 2016 que valió la última final de Champions.

PABLO MORENO

## Múnich bien merece una orejona

## **LOS DE SIMEONE SE ESTRENAN ANTE EL LEIPZIG**

La final de la Champions tendrá lugar en el Allianz, lugar donde el Atlético se clasificó para la gran cita de 2016

## DAVID G. MEDINA

En un ejercicio de resistencia brutal, con la esencia del Cholismo como bandera, el Atlético logró el pase a su última final de Champions en uno de los escenarios más duros de las últimas décadas. Hablamos del Allianz, del Bavern de Guardiola, de un 2016 donde la rojiblanca era temida tras eliminar a la MSN del Barça. Hablamos, en definitiva, de Múnich, la ciudad que acogerá la próxima final de la Champions. Sí, siempre la Champions.

Y es que hoy arranca la participación de un Atlético que lleva soñando demasiado tiempo con la primera. En el 74 la tuvo en la

itro: Ivan Kružliak (Eslovaco) - VAR: Tomasz Kwiatkowski (T) Riquelme Lukeba Azpilicueta 6 Koke Julián Alvarez Oblak Giménez Orban Gulacsi Le Normand Geertruida Griezmann Henrinchs Llorente Marco Rose 1-3-4-2-1 1-5-4-1 Simeone BANQUILLOS 1 Musso (p.s.), 21 Gomis (p.s.), 15 Lenglet, 26 Vandevoordt (p.s.), 33 Dickes (p.s.), 5 Bitshiabu. 16 Klostermann, 6 Elmas, 7 Nusa, 13 Seiwald. 16 Molina, 21 Galán, 23 Reinildo, 4 Gallagher, 20 Witsel, 9 Sorloth, 10 Correa y 14 Baumgartner, 18 Vermeeren, 9 Poulsen y 22 Giuliano 19 André Silva BAJAS Barrios y Lemar Lesión Ouedraogo Lesión

ATLÉTICO - LEIPZIG

CÍVITAS METROPOLITANO = 21.00 M. L. Campeones

mano precisamente ante el Bayern, pero fue con El Cholo en el banquillo cuando volvió a acariciar esa 'maldita' copa por la que volverá a porfiar por decimosegunda temporada seguida. En eso lo ha convertido el técnico argentino, en un candidato eterno a lo máximo.

Y lo es pese a un cambio de formato que tiene a todos en duda por las incógnitas que despierta. Lo es por el excelente nivel de sus refuerzos y porque el gen competitivo del banquillo no se permite otra cosa. Competir, competir, competir. Ya saben que así eliminó al Inter de Milán el pasado curso y así se ha convertido en un rival que nadie quiere incluso en sus épocas más bajas. Miren al banquillo y lo entenderán.

## VARIOS CLÁSICOS...

A las 21.00 horas pisarán el verde del Metropolitano varios de los héroes que formaron en aquella plantilla histórica de la final de 2016. Ocho años después mantiene su vigencia Jan Oblak, colosal antaño y que resiste como una leyenda el paso del tiempo por mucho que se empeñen en

dispararle, no sólo balones, desde hace unos años. La memoria, ya saben, es bastante desagradecida.

También estará un Giménez que en estos años ascendió a Comandante tras vivir años a la sombra del Faraón Godin, compatriota y mentor cuando Josema todavía era un imberbe central con todo por aprender. También está Koke, entonces escudero de Gabi y su brazalete y ahora capitán eterno e indiscutible como One Club Man que es.

## Y DOS DIABLOS ARRIBA

Pero hay más. Por un lado, la gran estrella mientras Julián Alvarez no demuestre lo contrario, Antoine Griezmann. El 7 se había hecho con los mandos en aquel 2016 y ni sus dos años de penitencia en el Camp Nou le impidieron ser el máximo goleador del Atleti en su historia.

Junto a él, Correa. El eterno desatascador como bien sabe el Athletic y unas decenas de rivales que se han cruzado en el camino del 10, que completa el repoker de rojiblancos que saben que Múnich bien vale una orejona.

## Regreso... y un adiós 'definitivo'

VERMEEREN LLEGA AL METROPOLITANO en las filas del Leipzig. Aunque está a préstamo, su vuelta al Atlético es casi imposible

## D. G. MEDINA

Vuelve Vermeeren al Metropolitano, vuelve el belga al estadio que fue suyo de forma tan efímera que todo pareció un sueño. Sería de verano, pero fue precisamente en esta estación cuando MARCA desveló que su carrera se-

guiría en el Leipzig para poner un final abrupto a vestir la rojiblanca.

La hoja de ruta del imberbe rubio que parecía asustado con la camiseta del Atlético está escrita. Primero, una cesión. Luego, una compra para no volver a defender un es5 PARTIDOS

jugó

Vermeeren en

el Atlético:

160 minutos

cudo que apenas llevó 160 minutos en cinco duelos... y dos titularidades. Tan pocos que aquella 'chanza' en forma de murmullos exagerados de sus pocos partidos jugados en casa resultó tan cruel como vivirlo en directo en el partido ante el Cádiz.

Vuelve Vermeeren en las filas de un equipo que siempre cuidó el talento joven. No le dio tiempo a hacer amigos más allá de un Reinildo que le adoptó como hacen los que tienen la virtud de ser buena gente antes que peloteros. En su adiós al Atlético se llevó la guadaña de los que utilizaron su figura como arma arrojadiza contra un Simeone que pidió una cosa en la medular y luego le trajeron la contraria.

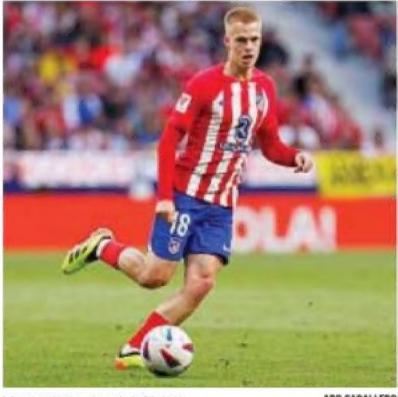

Vermeeren, en el Atlético.

APO CABALLERO

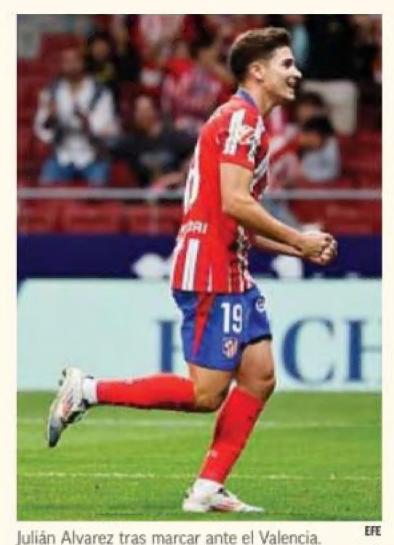



Griezmann celebra un gol.

## Una pareja de Champions

JULIÁN Y GRIEZMANN JUGARÁN EN EL ATAQUE PARA FORMAR UNA DE LAS DUPLAS MÁS DESEQUILIBRANTES DEL CONTINENTE

PABLO EGEA

mbos saben lo que es ganar un Mundial pero sólo el argentino conoce la sensación de levantar La Orejona. Hablamos de Griezmann y Julián Alvarez, las dos referencias que tendrá el Atlético en la delantera si Cholo Simeone se decanta finalmente por jugar con un 5-3-2. El técnico argentino contará con dos de los mejores futbolistas del continente para buscar el éxito en una competición que ambos conocen a la perfección. Tanto La Araña como El Principito saben lo que es marcar diferencias en la máxima competición de clubes. El primero suma ocho dianas en sólo 17 encuentros disputados y el segundo está a cinco apariciones de ser

**GOLES** ha marcado Griezmann en los 95 duelos jugados en Champions

centenario. Además, su protagonismo ha sido máximo con 36 goles marcadores. Sin lugar a dudas, unas cifras de otro nivel para un Atlético que busca dar el salto en la única competición que se le resiste al Cholo Simeone.

## **DUDAS CON EL SISTEMA**

Después de descansar contra el Valencia está claro que Julián será de la partido frente al Leipzig, pero habrá que esperar para conocer la decisión final de un Simeone que duda sobre el dibujo definitivo. Una opción es el 5-3-2 de las últimas campañas, pero también existe la posibilidad de jugar con un 5-4-1 que dejará a Griezmann en la medular junto a Lino, Koke y De Paul. Riquelme quedaría en la defensa con Llorente, Le Normand, Giménez y Azpi. •

**SALA DE PRENSA** 



## "PARTIDO A PARTIDO, PERO NOS **EXIGIMOS MÁS"**

## PABLO EGEA

Simeone dijo de la Champions: "Es la número 12. Para el club y los hinchas ha sido un paso enorme y nos tenemos que poner a la altura, exigirnos más pero sin salirnos del partido a partido". •



Es la Champions número 12, es un paso enorme para el club"



## "ARTHUR QUIERE **DEMOSTRAR EL JUGADOR QUE ES"**

## PABLO EGEA

Marco Rose habló de la vuelta de Vermeeren: "Sólo tenía buenos recuerdos, es joven y quiere asumir responsabilidades, está ilusionado por jugar aquí y demostrar el buen jugador que es". •



sólo tiene buenos recuerdos, está ilusionado por jugar"

## Boñar se baja a la Youth tras golear en el B

## **GRAN EXPERIENCIA**

Jugará el torneo por cuarta temporada

## PABLO EGEA

Sin apenas protagonismo en los primeros encuentros del filial, fue el pasado sábado cuando Javier Boñar demostró que tiene mucho que decir a las órdenes de Fernando Torres. Con un doblete el canterano dio la victoria a su equipo en Alcorcón y pidió un hueco para esta temporada. Pero mientras su espacio en el segundo equipo llega, el zaguero de La Academia busca seguir compitiendo, algo que hará hoy en una Youth League que disputará por cuarto año seguido.

Con 18 partidos a sus espaldas en la máxima competición juvenil, Javier Boñar se pondrá a las órdenes de Luis Bueno, técnico que toma el relevo de Fernando Torres y buscará el primer título para el Atlético. Para ello, contará como Jano Monserrate o Taifuk, ambos con experiencia en el primer equipo durante la pasada pretemporada en San Rafael y en Hong Kong. •

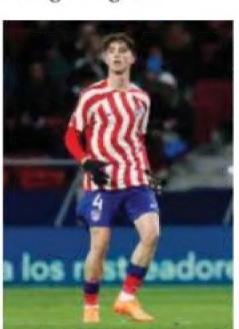

Javier Boñar.

ANGEL RIVERO



## DESCUBRE EL NUEVO CANAL DE MARCA

Ahora toda la información más relevante del deporte en tu WhatsApp



## La Federación Española de Esquí Náutico y Wakeboard (FEEW) convoca sus elecciones.

Se elegirán miembros de la Asamblea General, Comisión Delegada y Presidencia. Mediante acuerdo de la Junta Directiva y del presidente de la FEEW, Francisco Javier Fernandez Losada, se ha procedido a la convocatoria de elecciones a miembros de la Asamblea General, Comisión Delegada y Presidencia, dándose inicio al proceso electoral el 19 de septiembre de 2024. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Orden EFD/42/2024, de 25 de enero, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas, los Estatutos de la FEEW y demás normativa aplicable, se informa que se encuentra ya disponible

toda la documentación relativa al proceso electoral a disposición de las personas interesadas en www.feew.es , apartado "Elecciones FEEW 2024", y en la sede de la entidad en Avda. Canal Olímpico 2, 08860

Castelldefels

## Barcelona Champions League Mónaco - Barcelona

## Europa pone a prueba al Barça

## **DESPUÉS DEL BRILLANTE INICIO EN LIGA**

Los azulgranas tienen una cuenta pendiente con la Champions después de varios años de decepciones • Muchas lesiones en la medular

LUIS F. ROJO

Después de un extraordinario comienzo en LaLiga con cinco victorias en cinco partidos, el Barcelona se enfrenta ahora al desafío de la Champions, competición en la que en los últimos años ha sufrido serios batacazos, muchos de ellos inexplicables. Desde la famosa frase de Leo Messi de que lo que había no alcanzaba para triunfos importantes a nivel continental. el equipo ha sido incapaz de levantar cabeza y fue desterrado en un par de ocasiones a la Europa League al no poder superar la frase de grupos.

Ahora llega con ánimos renovados. Hansi Flick es el entrenador de moda en España. Nadie, ni siquiera en el propio club, esperaba una salida así en el campeonato. Y no sólo por los resultados cosechados, sino por la imagen que está dando el equipo en estos primeros partidos. El Barcelona es un equipo intenso,

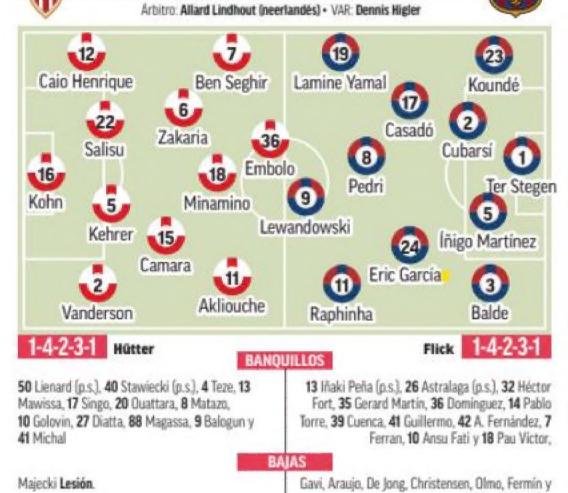

**MÓNACO - BARCELONA** 

ESTADIO LOUIS II 🖷 21.00 MOVISTAR

que presiona los 90 minutos de partido y con una eficacia goleadora sobresaliente.

Flick ha recuperado a futbolistas como Lewandowski, Pedri, Koundé o Raphinha y ha encontrado en Lamine Yamal a un chaval desequilibrante, que va para figura mundial y que es el niño bonito de una afición que ve en él lo más parecido a Messi. La irrupción de este jugador, unido a los buenos resultados, ha devuelto la ilusión a una afición que salió muy escaldada del pasado ejercicio.

Sin embargo, Europa siempre es diferente. Hay un montón de ejemplos que lo ilustran. Sin ir más lejos la despedida del pasado año en la que perdieron por 1-4 frente al PSG y quedaron eliminados en cuartos después de haber conseguido el triunfo en el Parque de los Príncipes. El Barça quiere volver a ser el equipo que dominó Europa durante años llegando siempre a las últimas rondas y finales.

El choque de esta noche no será nada fácil. Hay un precedente reciente que corrobora esta dificultad. El equipo monegasco ganó en Montjuïc hace un mes en el Gamper. Es cierto que 5

VICTORIAS en otros tantos partidos de Liga lleva el Barcelona esta temporada era un partido amistoso y que el equipo venía de la gira americana, pero la contundencia del resultado, ganaron 0-3 los franceses, es para tenerlo en cuenta. Seguro que Flick ha visto varias veces el ví-

# conseguir uno de los goles frente al Girona el pasado domingo.

ALEGRÍA AZULGRANA Los jugadores del

Barcelona se abrazan después de

## Koundé no descarta la huelga

El azulgrana habló sobre las palabras de Rodri y la opción de ir a la huelga. "Estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. El calendario cada año se alarga, tenemos más partidos, menos descanso. Hace tiempo que lo decimos y nadie nos hace caso, no se nos escucha a los jugadores ni entrenadores... va a llegar un momento donde tendremos que ir a la huelga porque es la única forma de que nos entiendan".

## **Barcelona**



deo del partido para saber bien lo que pasó y qué soluciones hay.

El gran problema al que se enfrenta el técnico es la ausencia de efectivos en el centro del campo. Las lesiones se han cebado en la medular. Gavi y De Jong arrastran dolencias desde la temporada anterior y en este ejercicio se han sumado Bernal, Fermín, Christensen y Dani Olmo. Flick no podrá contar con ninguno. Sólo tiene tres centrocampistas natos como son Pedri, Casadó y Pablo Torre. El técnico tendrá que tirar de otros futbolistas como Raphinha o Eric.





## "NO SÓLO HAY QUE SACAR A LAMINE YAMAL **DEL PARTIDO**"

## FRAN CARRASCO

Hûtter es consciente de que el partido de hoy será muy diferente al Gamper. "No podemos tomar como referencia ese choque porque desde entonces han ganado los cinco encuentros", afirma. Además, deja claro que el peligro del Barça no es únicamente Lamine. "No sólo tenemos que sacarle a él del partido, también a Raphinha, Lewandowski, Ferran Torres...", afirma. .

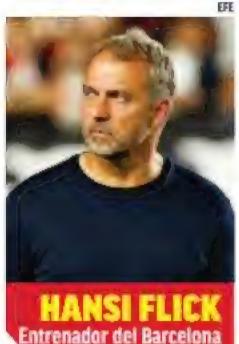

## "¿EL OBJETIVO ES GANAR LA CHAMPIONS? CREO QUE SÍ"

C.N. Hansi Flick se mostró de acuerdo con Koundé, que aseguró que el objetívo de un club como el Barça es ganar todos los títulos, entre ellos la Champions. "Creo que si. Es la mejor competición del mundo", dijo. En cuanto a Fermín explicó que se siente responsable y culpable de su lesión. "Nadie le queria dejar para la sub 21 y yo hablé con él", afirmó el técnico azulgrana.



Ansu Fati (21), durante una sesión de entrenamiento.

## Ansu entra en escena

## PRIMERA CONVOCATORIA DEL CANTERANO ESTA TEMPORADA

Hacía dos años que no escuchaba el himno de la Champions • Ya ha superado sus problemas en la planta del pie • El extremo, ante un curso clave

Ansu Fati viajó ayer por primera vez esta temporada con la expedición culé, tras superar unas molestias en el pie, y regresará a la máxima competición continental dos años después de su último partido. El atacante no escuchaba el himno de la Champions desde el 1 de noviembre de 2022. Hoy se cumplen 688 días exactos, 98 semanas y prácticamente dos años. El azulgrana fue titular contra el Plzen y disputó los 90 minutos, en un choque que terminó 2-4 con victoria culé.

Hoy contra el Mónaco podría volver a vestirse de corto. De momento, ha entrado en su primera convocatoria de la era

Hansi Flick y a nadie se le escapa que es una temporada importante para el extremo. Tras tener que salir cedido al Brighton el verano pasado regresó al Barcelona con la intención y determinación de demostrar que volvía a ser el jugador que maravilló al mundo antes de encadenar varias lesiones.

Ansu Fati arrancó muy bien la preparación estival pero una dolencia, el pasado 24 de julio, le obligó a parar. No pudo realizar parte de la pretemporada ni tampoco la gira por Estados Unidos. Además, se ha perdido el arranque de curso en La-Liga. El canterano ya lleva desde la semana pasada en dinámica de grupo, pero los técnicos apela-

## **DEBUT EUROPEO**

## HANSI FLICK CITA A SIETE JUGADORES DE LA BASE

C.N. Las muchas bajas que

arrastra la plantilla han dejado a Flick con sólo 16 jugadores. Por ello, siete futbolistas lucirán dorsal de la base en Mônaco, aunque algunos están en dinámica del primer equipo. Astralaga, Héctor Fort, Gerard Martín, Sergi Domínguez, Cuenca, Guillermo y A. Fernández completaron la lista.

ron a la prudencia y no le citaron para el choque en Girona, pero ayer sí que formó parte de los elegidos. Era una de las noticias más esperadas por los seguidores.

## SEIS BAJAS

Pese a la recuperación de Ansu Fati, Flick encara el estreno en la Champions con seis jugadores de baja. El último en entrar en la enfermería fue Dani Olmo. El catalán se lesionó en el partido en Motilivi y estará entre cuatro y cinco semanas K.O. Se sumó a Gavi, Araujo, De Jong, Christensen, Marc Bernal y Fermín. Este último ya encaraba la recta final de su recuperación, pero el martes se lesionó en la otra pierna.

## La Champions es para 'niños'

**FUTURO** Entre los dos equipos sólo hay tres futbolistas que pasan de los 30 años: Iñigo, Lewandowski y Ter Stegen

Mónaco y Barcelona presumirán esta noche de tener muchos jugadores de presente v de un enorme futuro en sus filas. Entre los inscritos de las dos plantillas para la Champions, únicamente tres

superan los 30 años y todos son azulgranas: Ter Stegen, con 32, Iñigo Martínez, 33 y Lewandowski, 36. En el conjunto del Principado el más veterano es Takumi Minamino, con 29. Curiosamente, entre ambos conjuntos hay

más jugadores menores de edad con licencia para disputar este torneo que mayores de 30.

Tanto a Hansi Flick como a Adi Hütter no les tiembla el pulso a la hora de apostar por los más jóvenes.



Lamine Yamal [17].



## El muro monegasco

## **GRAN SEGURIDAD DEFENSIVA EN LOS GALOS**

En cuatro partidos ligueros han encajado un gol • El Barça, por su parte, un vendaval en ataque

## FRAN CARRASCO

Pese a que el Barça atraviesa un estado de forma excelso, el combinado de Hansi Flick deberá derrocar la casi inexpugnable defensa del Mónaco. De hecho, el último precedente entre los culés y los monegascos ya dejó muestras de la solidez que ha logrado establecer Adi Hütter, La presentación de la temporada y el debut del técnico alemán en Montjuïc fueron eclipsados por la eficacia a portería de los delanteros visitantes, pero también por



GOLES ha marcado el Barcelona en los cinco partidos oficiales

una contundencia defensiva que el FC Barcelona no supo contrarrestar. Aunque todo ello no es fruto de la casualidad, sino de una dirección deportiva que ha incorporado hasta diez jugadores nuevos, de los cuales cinco son zagueros: Mawissa, Kehrer, Jordan Teze, Jakobs y Matsima.

El triunfo en el Trofeo Joan Gamper fue la postrera prueba de una pretemporada donde el Genoa fue el último equipo en anotar un tanto al Mónaco en encuentro amistoso, el 4 de agosto. A par-



tir de entonces, los del principado aguantaron hasta la tercera jornada de la Ligue 1. Pero, en el tiempo añadido y frente al Lens, Frankowski rompió la racha.

## **UN GOL DE PENALTI**

Tuvo que ser desde el punto de penalti y por una mano accidental que revisó el VAR, como el polaco encontrase la manera de superar el cerrojo rojiblanco. Su solidez defensiva es tanta que el

rival del Barça no facilita más de cuatro tiros a portería al adversario.

En el Estadi Lluís Companys, los azulgrana solo fueron capaces de poner a prueba a Köhn en dos ocasiones. Pero la fiabilidad ha continuado en los últimos choques: Saint-Éttiene (4), Lyon (0), Lens (4), Auxerre (3). Todo ello gracias a una línea defensiva que, para las grandes ocasiones, Hütter deja en manos de los mismos que secaron a los blaugranas:

## PRECEDENTE EN EL GAMPER

En el partido amistoso disputado en agosto, Kohn mantuvo su puerta a cero durante los 90 minutos. Los galos ganaron 0-3.

Vanderson, Salisu, Kehrer y Jakobs.

Sin embargo, aquel fatídico 0-3 le sirvió como toque de atención a un Barça que lidera LaLiga con puño de hierro. A diferencia de su rival, los barcelonistas han encajado cuatro goles en las cinco jornadas del campeonato doméstico. Pero desde el punto de vista ofensivo, promedian casi cuatro tantos por partido, gracias a los 17 goles que llevan a favor.



Máster en

**PERIODISMO ESPECIALIZADO EN** DEPORTE MARCA

Universidad CEU San Pablo

Máster en

**PERIODISMO** DE INVESTIGACIÓN, DATOS Y VISUALIZACIÓN

Universidad Francisco de Vitoria

Máster en

PERIODISMO **DE EL MUNDO** 

Universidad CEU San Pablo

informacion@escuelaunidadeditorial.es

Avalada por:

**EL#MUNDO** 

MARCA







## España tiene el mejor fichaje antiarrugas de todos los tiempos

Reduce el 58% de las arrugas, funciona como 'aftershave' y se puede compra a mitad de precio hasta el 21 de septiembre

POR Studio

Si hablamos de los mayores rivales contra las arrugas, no encontraremos uno como este sérum de la firma española Sibari Republic. Su nombre es Serum Origin y es capaz de reducir las arrugas, los signos de fatiga e hidratar la piel en profundidad en menos de un mes. Su eficacia lo ha convertido en uno de los productos más buscados entre los españoles llegando a venderse una unidad cada dos minutos.

Ahora y solo durante 3 días la firma lo ofrece con un 50% de descuento en su web utilizando el código DIARIOMARCA50 a 57,5€ cuando se precio habitual es de 115€.

La eficacia ha convertido al Serum Origin en el producto más vendido de la marca entre los hombres, pero no es el único motivo. Su textura ligera en formato gel, sin aceites ni alcohol, es otro punto clave de su éxito ya que permite que el producto se absorba con mucha rapidez hidratando la piel en profundidad y mejorando su textura, pero sin dejar ningún tipo de sensación pegajosa. Esto lo convierte en un aliado perfecto tanto para el día a día como para después del afeitado ya que en un solo paso se reducen las arrugas, la piel se rehidrata y la sensación de tirantez desaparece.

La clave para crear un producto tan efectivo está en la formulación. El equipo científico de la firma española Sibari Republic, lleva más de diez años estudiando el ácido hialurónico para emplearlo en diferentes aplicaciones médicas, por lo que lo conocen al detalle. Los años de experiencia acumulada en el ámbito clínico, permiten que el ácido hialurónico de Sibari Republic ofrezca los resultados esperados. Se trata de un fórmula única y muy minimalista, que combina dos tipos de ácido hialurónico para actuar en diferentes capas de la

piel. Nos lo explica su director científico, Raúl Pérez: "Hemos creado un producto que consigue llegar a diferentes capas de la piel: combinamos ácido hialurónico de dos pesos moleculares para llegar hasta las capas más profundas y rellenarlas desde dentro, y lo combinamos con el de bajo peso para que además de mejorar las arrugas nos ayude a mantener la hidratación natural de la piel haciendo que esta esté más jugosa, hidratada y suave".

La efectividad de este producto lo ha convertido en uno de los más conocidos de la península. Pero ¿cómo de reales son estos resultados? Para la tranquilidad de aquellos que no han tenido la oportunidad de probarlo: el producto ha pasado exhaustivos test de efectividad que garantizan que el producto funciona como se espera de él. El Serum Origin ha demostrado que en 28 días reduce el 58% de las arrugas y el 48% de la longitud de los pliegos, y por si fuera poco, los usuarios han mostrado una hidratación instantánea nada más aplicarlo, por lo que tampoco es de extrañar los buenísimos comentarios que recopila en la web de la marca. Desde su lanzamiento, este producto ya suma casi 500 valoraciones positivas, lo que lo ponen el primero en la lista de fichajes para el neceser. Ahora que podremos encontrar este producto a mitad de precio utilizando el código DIARIOMARCA50 antes de finalizar la compra en la web de la marca (www.sibarirepublic.com), es una oportunidad increíble para testarlo en nuestra propia piel y ver esos resultados tan buenos de lo que la gente habla.

## Los mejores fichajes

Sibari Republic es una marca española fruto del conocimiento y el trabajo de una cooperativa de científicos que lleva más de 10 años en el sector del ácido hialurónico y los encapsulados para usos farmasanitarios. En el laboratorio cuentan con la garantía de un equipo científico de más de 50 profesionales de la salud y lo que se ha traducido en 6 patentes actualmente. Todos sus productos están fabricados 100% en el país en los laboratorios que tienen ubicados en Vitoria. Actualmente, cuentan con un amplio catálogo de productos que permite crear sencillas rutinas antiedad que ayudan no solo a que nos veamos jóvenes por fuera, sino también por dentro. En su web podemos encontrar diferentes productos que se adapten a las diferentes necesidades que va teniendo nuestra piel a lo largo de la vida como la pérdida de firmeza y elasticidad, la aparición de arrugas, la falta de hidratación, el tratamiento de imperfecciones e incluso la protección contra los dañinos rayos solares. No perdáis la oportunidad de probar sus productos a un precio tan irrepetible como el que ofrecerá durante estos tres días, del 19 al 21 de septiembre, utilizando el cupón DIARIOMARCA50 antes de finalizar la compra en su web podréis conseguir el descuento del 50% y haceros con la rutina ideal para empezar el año con una rutina digna de Champions.

## 'Frenazo' al súper City

## EL INTER CUAJA UN GRAN PARTIDO EN MÁNCHESTER Y SACA UN EMPATE DEL ETIHAD

Haaland frena su racha goleadora y el equipo de Guardiola empieza la 'nueva' Champions con un empate en casa • Los 'sky blues' suman seis años sin perder un partido europeo en el Etihad

## RODRIGO GONZÁLEZ

El nuevo formato de la Champions ha llegado para protagonizar este tipo de partidos. En 2023, el Manchester City levantó su primera *Orejona* derrotando al Inter por la mínima en Estambul. En está ocasión, los *nerazzurri* mantuvieron a raya al conjunto *cityzen* y terminaron sacando un valioso empate (0-0) del inexpugnable Etihad.

Como era esperar por parte de dos estrategas de este nivel, Guardiola e Inzaghi midieron cada detalle al milímetro. El balón fue propiedad del Manchester City. Pero la sensación era que el Inter de Milán estaba bastante más cómodo según avanzaba el partido. Y es que, a pesar de jugar bastante replegados, forzaron cada pérdida para salir con velocidad al contragolpe.

La realidad es que no hubo muchas ocasiones claras antes del descanso. Si acaso, un cabezazo de Haaland que murió manso en las manos de Sommer v otro remate mordido del noruego desde la frontal que salió cerca del poste. Fue en el descuento del primer acto cuando llegaron las mejores oportunidades en los pies de Kevin De Bruyne y Carlos Augusto. Respondieron bien Sommer y Ederson achicando abajo.

El belga acabó tócado el primer acto y fue susti-



ADDESSE

## MAN. CITY | | | | INTER lozaghi \* \* \* 31 Ederson \* 1 Sommer 82 Rico Lewis 31 Bisseck \*\* 25 Akanji → 28 Pavaard 75\* SAC 3 Rüben Dias 15 Acerbi \*\* 24 Gvardiol \*\* 95 Bastoni. 16 Rodri 36 Darmian 20 Bernardo Silva 2 Dumfries 75° → 11 Doku 80\* 23 Barella 青青 17 Kevin De Bruyne 20 Calhanoglu \*\* 19 Gündogan 46' → 16 Frattesi 82' MC 26 Savinho 7 Zielinski → 47 Foden 46" → 22 Mkhitaryan 66' 10 Grealish 30 Carlos Augusto 9 Haaland 9 Thuram → 10 Lautaro 66' 清青 55.096 esp. Arbitro: Glern Nyberg (Suecia) \*\*

## UN ETIHAD COMPLETA-MENTE INEX-PUGNABLE

Para el Manchester City nunca es positivo arrancar con empate. Pero, en un partido que pudo llevarse cualquiera, los de Guardiola cumplieron seis años sin perder en Champions como locales. tuido al descanso por Gündogan. Guardiola, además, también aprovechó para dar entrada a Foden en lugar de Savinho buscando mucho más control. Y es que, desde el Mónaco en 2017, no ha habido un equipo que le haya generado más ocasiones (10) al City en los primeros 45' de un partido de Champions.

## PERDONÓ GÜNDOGAN

Ganaron mucha más calidad en las circulaciones para protegerse con balón. Pero el Inter, aún así, dispuso de varias acciones muy claras para matarlo a la contra. En espe-

tuido al descanso por Gündogan. Guardiola, además, también aprove- chó para dar entrada a Foden en lugar de Savinho cial una que desperdició Darmian tirando un taconazo en lugar de definir mano a mano ante Ederson. No todos son Guti.

HAALAND, A

ruego sumaba

cinco partidos

este inicio de

temporada

con el Man-

chester City.

tos, en Pre-

mier League.

Todos los tan-

CERO El no-

9 goles en

No fue hasta el 70' cuando los de Guardiola comenzaron a apretar en busca de la victoria. Se defendió con uñas y dientes el Inter... y también le sonrió la fortuna viendo como Gündogan perdonó dos remates de cabeza francos desde el corazón del área. Sensaciones encontradas para un Manchester City que tuvo opciones para llevarse el encuentro... pero también tuvo muchos tramos para perderlo.

## Bynoe-Gittens salva a un gris Dortmund

## **VICTORIA EN BRUJAS**

Con tres goles en los últimos 15 minutos

B. DORTMUND 3

29.062 espectadores

BRUJAS: Mignolet, Seys → 71'Sabbe, Mechele, Ordónez, De Cuyper; Vetlesenn 52→ BS' Talbi , Onyedika; Olsen, Vanaken, Tzolis→ 85' Vermant: Nilsson → 65' Jutglá

Entrenador Nicky Hayen

Jan Breydelstadion

BORUSSIA DORTMUND: Kobel.
Ryersons Br., Süle, Schlotterbeck,
Bensebaini 59' Antor: Emre Can,
Grob 68' Bynoe-Gittens, Sabitzer 68' Nmecha; Brandt, Adeyemi 87' Yan
Couto, Malen 59' Guirassy.

Goles 0-1 76' Bynoe-Gittens 0-2 86' Bynoe-Gittens 0-3 95' Guirassy

Entrenador Nuri Sahin.

Arbitro: Irfan Peljto (Bosnia & Herzegovina)

## CHEMA GÓMEZ

El Borussia Dortmund salvó los muebles ante el Brujas en los minutos finales... y con un protagonista inesperado: Jamie Bynoe-Gittens. El extremo inglés de 20 años (otra joya del BVB) anotó un doblete en la victoria por 0-3 ante el cuadro belga. Guirassy transformó un penalti en el descuento. Todos los goles llegaron en los últimos 15 minutos de partido ante un Brujas que, quizás, mereció algo más.

En los otros partidos de la jornada, el Celtic arrasó al Slovan de Bratislava con un espectacular 5-1 en Glasgow que lo coloca en la segunda posición de la fase liga. Además, el Bolonia y el Shakhtar empataron (0-0) y el Sparta de Praga goleó (3-0) al Salzburgo.

## chillaci rada debutó con Italia

## 'Toto' Schillaci

**OBITUARIO** 

## Adiós al pichichi de Italia '90

Tarjetas: 😤 🖫 Rüben Diaș

EL MÁXIMO GOLEADOR DEL MUNDIAL 1990 FALLECIÓ EN EL DÍA DE AYER, A LOS 59 AÑOS DE EDAD, A CAUSA DE UN GRAVE CÁNCER DE COLON

## RODRIGO GONZÁLEZ

Salvatore 'Toto' Schillaci, pichichi con Italia en el Mundial de 1990, falleció en el día de ayer a los 59 años de edad a causa de un grave cáncer de colon que no logró superar tras empeorar severamente en las últimas horas.

Formado en el humilde Messina, Schillaci comenzó a destaparse como un gran goleador en la recta final de la década de los '80 que le valieron para fichar por la Juventus en el verano de 1989. Aquella tempo-



Teto' Schillaci.

rada debutó con Italia a los 25 años y se convirtió en el máximo goleador del Mundial 1990 con seis dianas. La última, para darle el tercer puesto a la Azzurra contra Inglaterra.

Años más tarde llegó a otro grande del Calcio como el Inter de Milán antes de poner rumbo a Japón. En 1996, colgó las botas en el Júbilo lwata con 159 goles a sus espaldas. •

## La Roma se carga a De Rossi

SERIE A La 'loba' anunció a Ivan Juric como su sustituto

## RODRIGO GONZÁLEZ

Con tres puntos de 12 posibles, y ninguna victoria en Serie A, la Roma anunció ayer el despido de Daniele De Rossi, que renovó en verano hasta 2027. La loba presentó a Ivan Juric, ex del Torino, como su sustituto.

## Fútbol ) Internacional ) Champions League



Arteta, repartiendo instrucciones durante el partido contra el Tottenham.

## Arteta regresa a tierra maidita

## TRES DERROTAS SEGUIDAS DEL ARSENAL EN ITALIA

Cayeron frente a la Roma (2009), Milan (2012) y Nápoles (2013), con Mikel expulsado • Duelo inédito contra Atalanta

## RODRIGO GONZÁLEZ

Mikel Arteta y su Arsenal arrancan esta nueva Champions visitando Italia para medirse a la Atalanta en un partido inédito hasta la fecha. Es una tierra que no visitan desde el año 2013 en Liga de Campeones. Sin embargo, se trata de territorio maldito para los gunners.

Suman tres derrotas consecutivas en sus últimos tres partidos en Italia.

En 2009, cayeron contra la Roma en el Olímpico con un solitario gol de Juan. Sin embargo, los de Wenger lograron el pase a cuartos por penaltis. En 2012, salieron escaldados de San Siro (4-0) en la ida de los octavos contra el

Milan. Sólo un año después, en la última jornada de la antigua fase de grupos, perdieron contra el Nápoles con goles de los exmadridistas Higuaín y Callejón.

## LA ESPINITA DE ARTETA

Aquel fue el último precedente del Arsenal en Italia en Champions. Tam-

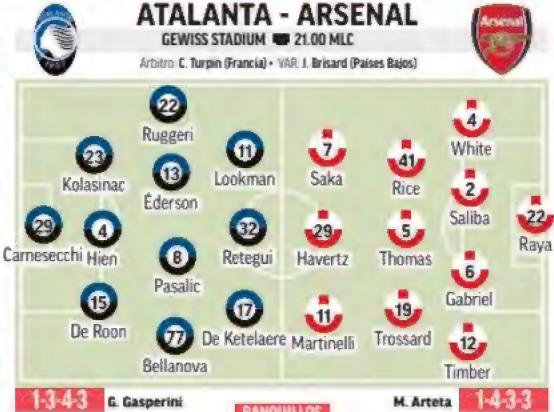

28 Rui Patricio (p.s.), 31 Rossi (p.s.), 3 Kossounou. 19 Djimsiti, 23 Kolasinac, 77 Zappacosta, 7

Cuadrado, 24 Samardzic, 44 Brescianini, 10

Zaniplo, 48 Viahovic. Godfrey, Tolai Lesión 9 Gabriel Jesus.

32 Neto (p.s.), 36 Setford (p.s.), 15 Krwtor.

33 Calation, 20 Jorginho, 30 Sterling.

Merino, Tierney, Tomiyasu, Zinchenko, Odegaard

Tengo una gran admiración hacia Gasperini"

ARTETA ENTRENADOR DEL ARSENAL

## Noche histórica para el Brest y un partido trampa para el Benfica en Belgrado

El histórico tercer puesto del Brest en Ligue 1 tendrá su recompensa esta noche cuando el Stade du Roudourou escuche por primera vez la sinfonía de la Champions antes de medirse con el Sturm Graz. Por su parte, el Benfica viaja a la siempre fria Belgrado para medirse con el Estrella Roja. Ya se enfrentaron en la primera ronda de la Copa de Europa 84-85 con triunfo de los serbios.

bién de Mikel Arteta, que fue titular en San Paolo junto a Flamini en medio campo y acabó el choque expulsado.

Más de 10 años después, ahora con el español en el banquillo, el Arsenal tratará de corregir esta mala dinámica en Italia para empezar con buen pie su andadura en esta Champions. Si el reto ya era complicado... enfrente tendrån al vigente campeón de la Europa League. "Tengo una gran admiración por lo que ha hecho Gasperini en su carrera", confesó Mikel.

Ahora bien, no son todo malas noticias para un Arsenal que suma seis ediciones consecutivas arrancando con victoria en competiciones europeas. "Es un equipo al que le tengo mucho respeto", confesó Gasperini, técnico de la Dea, en la previa.

Además, poco a poco, Arteta va recuperando efectivos. Rice volverá a estar disponible tras cumplir sanción en Premier. Más de lo mismo con Calafiori y Saka, que estaban tocados. El que no estará es Odegaard. Arteta confirmó que la lesión es más grave de lo esperado.

## Xabi Alonso redebuta en la Champions

TRES PARTIDOS fueron

los que dirigió en la edición 2022-23

## FEYENDORD

**BAYER LEVERKUSEN** 

FEYENOORD (4-3-3) Wellenreuther Lotomba, Beelen, Hancko, Small Zechiël, Q. Timber, Nieuwkoop | Nadje, Santi Giménez y Paixao. Banquillo:

21:00 Movistar

Birlow, Berger, Pequeño, González, Bueno, Trauner, Mitchell, Hwang, Zerrouki, Milambo, Ueda, Ivanusec. Carranza, Hadi y Osman.

Entrenador Priske

LEVERKUSEN (3-4-3) Kovar Tapsoba, Tah, Hincapie | Tella, Xhaka, Andrich, Grimaldo | Terrier, Wirtz y Boniface. Banquillo: Hradecky, Lomb, Arthur, Mukiele, Frimpong, Fofana, Belocian, Hofmann, Aleix, Palacios,

Entrenador Xabi Alonso

Arbitro: D. Massa [Italia]

Schick v Adla

## RODRIGO GONZÁLEZ

Tras firmar una temporada casi perfecta conquistando la Bundesliga invicto, levantar la DFB Pokal y llegar hasta la semifinales de la Europa League, Xabi Alonso hará esta noche su redebut en la Champions League contra el Feyenoord.

En octubre de 2022, el tolosarra aterrizó en el BayArena con el objetivo de revitalizar a un Leverkusen que, sin embargo, no pudo superar la fase de grupos de aquella Liga de Campeones. Dirigió tres partidos y no logró ganar ninguno. Se estrenó con derrota contra el Oporto y, posteriormente, firmó dos empates contra el Brujas y el Atlético de Madrid. Por tanto, Xabi no sólo redebuta en Champions... sino que va en busca de su primera victoria.



## Real Madrid & LaLiga EA Sports



## Un debate

COURTOIS, UN AÑO DESPUÉS DE SU LESIÓN DE RODILLA, VUELVE A ASOMBRAR CON SUS PARADAS Y SEGURIDAD • EL BELGA ESTÁ A LA ALTURA DE LOS MEJORES DE LA HISTORIA JUNTO A CASILLAS

## **POR CIENTO** de puertas a

cero del belga, que alcanzó las 100 en el Reale Arena

## TROFEOS

ganados con Madrid, y nueve con el resto de sus equipos

## **PARTIDOS**

internacionales con Bélgica, con la que no va hace más de un año

JOSÉ FÉLIX DÍAZ

MADRID

MVP, Guante Oro, Yashine... lo tiene todo para ser considerado mejor del mundo y de la historia, pero esa distinción pertenece al debate y a la opinión. Es algo subjetivo. Un delantero se reivindica con goles o asistencias. No hay tabla alguna con la que medir la capacidad que tiene un portero para ser el mejor del mundo de la actualidad y menos aún de la historia, pero lo cierto es que Courtois ha puesto a todo el mundo de acuerdo en aquello de lo que significa y aporta a los grandes éxitos que acompañan al

Nadie pone en duda su valor y el mérito de lo que ha hecho en el pasado, pero en especial de lo que es capaz de hacer en la actualidad cuando su rodilla saltó por los aires hace trece meses. Ha vuelto y lo ha hecho para seguir demostrando que el trono sigue siendo suyo. La pregunta está en la calle y es inevitable, ¿Es Courtois el mejor portero de la historia del Real Madrid? ¿Casillas?

actual Real Madrid.

## **AMBICIÓN Y GANAS**

Thibaut Courtois es el reflejo de la ambición y del deseo que debe tener cual-

Courtois es sin duda el mejor portero del mundo en estos momentos'

BUYO **EXPORTERO DEL** REAL MADRID



He tenido a grandes porteros y Courtois ahora es el mejor del mundo"

ANCELOTTI TÉCNICO DEL REAL MADRID

quier futbolista que se precie en querer vestir la camiseta del Real Madrid. Siempre lo ha tenido muy claro y en cuanto pudo, dio el paso. Poco le importó aquello de tener que esperar más de un año en convertirse en jugador madridista. Supo esperar y todo, como él mismo dijo "para estar en el lado bueno de la historia".

Por la portería blanca han pasado muchos que en su momento fueron considerados como los mejores. Es la exigencia del Real Madrid. Busca siempre lo mejor y más en una posición tan particular. A la hora de repasar la historia reciente nos encontramos a porteros de la talla de Iker Casillas o Keylor Navas. Si miramos más atrás encontramos a Buyo, Illgner o el fallecido Miguel Ángel o incluso más atrás nos encontramos a un histórico como Zamora. Cada uno marcó época en su tiempo y momento.

## **LETRAS DE ORO DE CASILLAS**

Iker Casillas firmó con letras de oro páginas de la historia madridista. Su aparición en la final de Glasgow es recordada, como también aquellos años en los que su portería era un muro para los rivales, acuñando aquello de 'el Real



**Emilio Contreras** @emcontrerass

## IKER ES **MÁS LEYENDA**

os análisis en caliente no suelen ser los más atinados. Courtois es uno de los mejores porteros de la historia, en el Madrid ha alcanzado cotas inimaginables hasta el punto de que la Decimocuarta no se entendería sin el meta belga, sobre todo en una final ante el Liverpool en la que dio la mayor Masterclass que uno ha visto. Pero Iker es más leyenda. Por títulos, por carisma, por ser de la casa, por su trayectoria en la selección, por trayectoria... Casillas es más que Courtois... de momento. .

José Mª Rodriguez @26josele

## THIBAUT, EL IMBATIBLE

s duro romper con los mitos. Casillas será por siempre un icono madridista, capaz incluso de dar una Champions saliendo desde el banquillo, un portero sublime, milagroso. Pero nunca había visto que un guardameta fuera capaz de ser tan relevante y decisivo como el mejor delantero. Transmite la sensación única de ser invulnerable. Sabes que lo va a sacar todo. Desde la final de París ante el Liverpool hasta el duelo frente al Stuttgart. Es ya una leyenda viva del campeón de Europa. .



J.I. Garcia-Ochoa @jigochoa

## SÓLO **PUEDEN EMPATAR**

ourtois, por rendimiento y condiciones, reúne todo para ser nombrado mejor portero de la historia. Ahora mismo es un extraterrestre, parece imbatible. Pero no conviene olvidar a Iker. En comparación, pierde en el juego de pies y por arriba, pero bajo palos... No conviene olvidar quién fue Casillas, un portero que durante más de una década sostuvo al Madrid en las buenas y en las malas. Pongan en Youtube "las mejores paradas de Casillas" y verán que hace 20 años también era el mejor portero de la historia.

## Real Madrid

## alrojovivo

Madrid gana gracias a Casillas y Ronaldo'. Uno con sus paradas imposibles y el otro con sus goles.

El momento Courtois llegó en 2018. En el verano del citado año por fin logró culminar su deseo. Poco importó pasar a ser el enemigo público número uno del Atlético de Madrid. Sabía que llegaba a un escaparate inmejorable y a partir de ahí su crecimiento, de la mano de los éxitos deportivos, ha sido imparable. "Espero poder hacer historia como Casillas", confesó al llegar. Su inicio no lo tuvo sencillo, sentía que Zidane no se lo iba a poner fácil, algo que el técnico le desmintió al decirle que era su portero.

## RECUPERACIÓN RÉCORD

Seis años después de su llegada, sigue asombrando con exhibiciones como la realizada ante el Stuttgart. No es la primera ni será la última, pero todas las que firme después de que el ligamento de su rodilla izquierda se destrozara en agosto de 2023, tienen un doble mérito. Lo dicen porteros que han sufrido esa misma lesión y a los que les costó un mundo volver a ser los mismos.

Es algo recurrente, pero parece superarse a si mismo en cada partido. No tiene límite y esa situación lleva a preguntarse si es el mejor portero de la historia del Real Madrid. Los tiempos cambian y hasta el modelo de guardameta es diferente al de años atrás. Santi Cañizares, exportero del Real Madrid, lo dejo claro en Movistar na-

Mis porteros favoritos son primero Iker Casillas y luego Gianluigi Buffon"

**DINO ZOFF EXPORTERO DE ITALIA** 

Creo que Iker Casillas pueder ser uno de los mejores porteros de la historia"

GORDON BANKS EXPORTERO DE INGLATERRA

da más acabar el partido ante el equipo alemán. "Es el mejor portero que han visto mis ojos. Es el Maradona, el Messi o el CR7 de la portería. Es mucho mejor que el resto y está siempre. Nos acostumbramos a sus paradas". Dicho tras las seis paradas que le valieron el MVP tras su gran actuación ante el Stuttgart.

## PARADAS

Durante las temporadas 21-22 y 22-23, el ex del Atlético realizó 88 paradas, dejando muy atrás a sus compañeros de profesión como Alisson que se quedó en las 30. Ahora ya suma las cinco hechas en Wembley y las seis del inicio de la presente Champions.

El belga tomó el relevo de Keylor Navas, pero las comparaciones cuando surge este tema sobre el trono son siempre relacionadas con lo hecho por Iker Casillas. "Keylor tenía la sensación de que estaba invadiendo su espacio", comenta el portero en el documental que le ha dedicado a Amazon.

Buyo es otro que habla con admiración del belga. "Courtois es el mejor portero del mundo. A sus compañeros les transmite gran seguridad. Es otro de los grandes porteros que ha tenido el Real Madid. Salva partidos y puntos". .

36

**POR CIENTO** de porterías a cero de Iker en sus 725 partidos con

el Madrid

TÍTULOS de Casillas con el Real Madrid, entre ellos tres Copas de Europa

167

VECES internacional con España, con una Copa del Mundo y

dos Euros



## "Courtois es **el mejor portero** que han visto mis ojos"

SANTI CANIZARES EXPORTERO DEL REAL MADRID



Siguero @SantiSiguero

## 'TIBU' ESTÁ **EN CAMINO**

nería injusto infravalorar a Casillas por el fin de su trayectoria en el Madrid, que no estuvo a la altura de su primera —y larguísima etapa— como rey de la portería blanca. Un recorrido que, por razones biológicas, no podrá superar Courtois, que por otro lado ofrece una consistencia que en mi opinión no tiene precedentes en la historia de la entidad. Hay partidos, casi todos, en los que simplemente parece imbatible, inmune al error y tocado por la varita que distingue a los grandes de los elegidos. .

Miguel Angel Lara @miguelangellara

## THIBAUT, **BALÓN DE ORO**

a sensación de ser invencible de Courtois nunca la tuve con Casillas. Ni con ningún otro portero. El belga es tan decisivo como el mejor delantero. Milagros, además, en momentos decisivos. Son incontables los partidos que el Madrid ha ganado después de que Thibaut dejase una, dos o tres paradas imposibles. Liverpool, Dortmund, Atalanta... Son finales y titulos que no se entienden sin las paradas de Courtois antes de Vinicius, Carvajal, Valverde y Mbappé. Es un portero que merece el Balón de Oro. .



Javier Dominguez

## IKER, **'THE BEST**' FOREVER

ecibes el balón en el centro del campo, regateas a un rival, esquivas a otro, vas a marcar el gol de tu vida, pero te encuentras de frente con Iker Casillas. Apuesto a que saben cómo termina esta jugada. Su agilidad, rapidez y colocación reducen al mínimo las posibilidades de encajar un gol. En nuestra retina siempre quedarán los tres penaltis que detuvo a Irlanda en el Mundial de 2002. Y un especialista de los milagros, como su parada a Perotti en el Pizjuán. Es, simplemente, 'The Best'. .

## **RENGLONES TORCIDOS**

## "NO JUEGAN A NADA"

a temporada arrancó el 14 de agosto para el Madrid. El 17 de septiembre, tras el 3-1 al Stuttgart, salió el Gordo del verano, de todos los veranos, en realidad. La proclama que siempre acusa al Madrid de no jugar a nada, de no tener plan, de no manejar los partidos, de ganar por el innoble comodín de la pegada.

El Madrid no se libró del mantra ni durante el reinado de Kroos y Modric, dos de los mejores centrocampistas de la historia, a los que también se acusó en infinidad de ocasiones (maldita hemeroteca) de no saber gobernar los partidos. Como si fueran dos piernas de la vida.

No aprenden. Llevan toda la vida viéndolo y no les acaba de entrar en la cabeza. La contaminación ponzoñosa del relato filoculé, esa que proclama que sólo se puede jugar al fútbol de una manera, ha acabado de asentar la idea, pero lo

CLE EL MADRID NO CABEZA DE **ES LA MEJOR** SERAL DE SU FORTALEZA

cierto es que el Madrid Ileva sin jugar a nada 122 años. No porque no sepa, sino ENTRE EN LA porque no le da la gana atarse a un estilo porque ha sus crincos sido capaz de ganar con todos. El Madrid es libertad, un club de jugadores, en el que los técnicos tienen como primera misión canalizar

el talento de los futbolistas de los que disponen. Y no al revés. Eso para otros, los que, a falta de títulos con los que poder compararse al Madrid, presumen de haber inventado el fútbol. Ni chinos, ni mayas, ni ingleses. Los del estilo.

Lo mejor de todo es que siguen sin enterarse de nada. Y que Ancelotti, que tiene más conchas que un galápago, acabará dando con la tecla, clic, para que las piezas encajen y el equipo fluya. No como los demás creen que debe fluir, o como les gustaría obligarles a que fluyera, seguramente para ser todos iguales en la mediocridad. No tienen remedio, y eso que el Madrid ha perpetrado, y ganado, cientos de partidos como el del martes ante el Stuttgart. Es lo que tiene la tara incurable de que el Madrid no te entre en la cabeza. Que, mientras no te explicas cómo puede jugar tan mal, el muy perro te sigue ganando.



Ancelotti, fumándose un puro.



## 'Cañoncito' Endrick

## LA ZURDA DEL BRASILEÑO RECUERDA LA POTENCIA LEGENDARIA DEL MAGIAR

Aunque hace unos meses se declaraba admirador de Bobby Charlton, la potencia de su disparo evoca a otra leyenda del fútbol en blanco y negro: Ferenc Puskas

SANTIAGO SIGUERO

Endrick es un chaval peculiar. "Tiene huevos", dijo de él Carlo Ancelotti tras fumarse una contra flanqueado por Vinicius y Mbappé, dos miuras de la plantilla del Madrid, para hacer el tercer gol del Madrid ante el Stuttgart y sellar la angustiosa victoria blanca.

"En los últimos dos días ha demostrado ser muy valiente", añadió el técnico del Madrid, en alusión a la reciente boda del jugador con su novia de toda la (corta) vida del delantero brasileño, que con apenas 18 años y 58 días se convertía en el goleador más joven del Madrid en la Copa de Europa, superando a un tal Raúl, que desorchó el champán con un triplete al Ferencvaros en 1995.

Uno de los dos fichajes del verano del Madrid, la esperadisima llegada de Mbappé eclipsó casi por completo la de Endrick,

aunque el ex jugador del Palmeiras está lejos de mantener un perfil bajo. Suma dos goles en dos ratitos de juego (diez minutos ante Valladolid y Stuttgart, añadidos al margen). Además, fuera del campo también da juego. Los compañeros le llaman Bobby porque, con motivo de una visita con Brasil a Wembley, expresó su admiración por el segundo de los hermanos Charlton. Una revelación que sorprendió por la tremenda diferencia generacional entre ambos futbolistas.

Endrick, que marcó en aquel partido siguiendo los pasos de su'ídolo' ("Él jugó muchos partidos en este estadio, es inglés y marcó un montón de goles") aún no había aterrizado en el Madrid, porque entonces era menor de edad. Tras cumplir los 18 años fue pesentado oficialmente por su nuevo club, pero eran días en los que casi sólo se hablaba de Mbappé, el eterno

**GOLES** de Endrick en apenas 20 minutos de juego, aparte añadidos

**AÑOS Y 58** 

DIAS del brasileño cuando anotó su primer gol en Champions

103

**PARTIDOS** como profesional, 82 de ellos con Palmeiras

deseado, que además empezó anotando en su primer partido oficial, la final de la Supercopa de Europa, en la que Endrick no participó. Tampoco en Mallorca, pero sí ante el Valladolid. Salió al campo en el 86 y marcó en el 96, el tercero en la cuenta blanca, como ante el Stuttgart: al verde en el 80 y gol en el 95.

El primer gol de Endrick fue con la derecha, que no es su pierna dominante. Pero fue un remate violento y tremendamente duro, que soprendió a Hein al primer palo. Ante el Stuttgart recurrió al misil que calza en su bota izquierda para sacar un disparo raso y seco que sorprendió a Nübel, que seguramente no esperaba una acción tan lejana y descarada del brasileño.

La potencia en el remate es una de las señas de identidad de Endrick, un zurdo que sabe manejar también la derecha. En ese sentido, recuerda más a Pancho Puskas que a su

idolo Charlton, de un perfil más oranizador. El magiar, que llegó al Madrid en el polo opuesto al de Endrick, ya veterano y con varios kilos de más, se hartó de romper redes con la camiseta blanca. Casi siempre con disparos duros y secos, casi siempre con la zurda, pero sin despreciar a su pierna 'mala'.

UNA

DECISIÓN

Mbappé le

optó por el

disparo y ano-

tó el gol de la

tranquilidad

para el Real.

ARRIESGADA Aunque Vini v

acompañaban en el contragolpe, Endrick

El vestuario celebró el gol de Bobby, que se ha hecho querer en Valdebebas por su naturalidad y descaro. "Endrick está loco. Ha hecho una cosa que nadie haría, pero estoy muy contento por él y entiendo la alegría por la que tiene que estar pasando", aseguró Rodrygo.

"No se llama Endrick, es Bobby", añadió Antonio Rüdiger en zona mixta, bromeando con el mote del ariete. "Tiene una personalidad grande y le ha salido bien el tiro, si no habría tenido grandes problemas", "Si no lo llega a meter, lo mato", sentenció irónico Courtois. .



a experiencia enseña que los arranques de temporada del Real Madrid no merecen análisis sesudos. Los resultados son infinitamente mejores que su fútbol. A simple vista, es inconcebible que en la planificación deportiva no se hayan cubierto las bajas de Kroos y Nacho. Sorprende que Hansi Flick haya conseguido dotar de una sensación de equipazo al Barça en tiempo récord y Ancelotti haya vulgarizado, más allá del resultado, al Madrid de Mbappé. Seguro que el hambre frente al estómago lleno tiene mucho que ver. Regalar tantos primeros tiempos consecutivos ya no es casualidad. Eso sí, el Madrid sigue teniendo algo único y que solo puede ir a mejor. Gana con naturalidad cuando menos lo merece y eso es un tesoro.

Seguro que Courtois mereceria más todo el foco por su impresionante inicio de temporada. Da que pensar lo mal que envejecen las listas a los mejores jugadores del año. El fútbol es tan caprichoso que duelen los ojos cuando el belga, aun con su larguísima lesión, no aparece en las listas de los mejores porteros. Inversamente, Vinicius, gran candidato al Balón de Oro, está desconocido en este primer mes a nivel de rendimiento. El brasileño, que no parecía tener techo futbolístico, está lejísi-

## **ENDRICK**, UN INSENSATO MARAVILLOSO

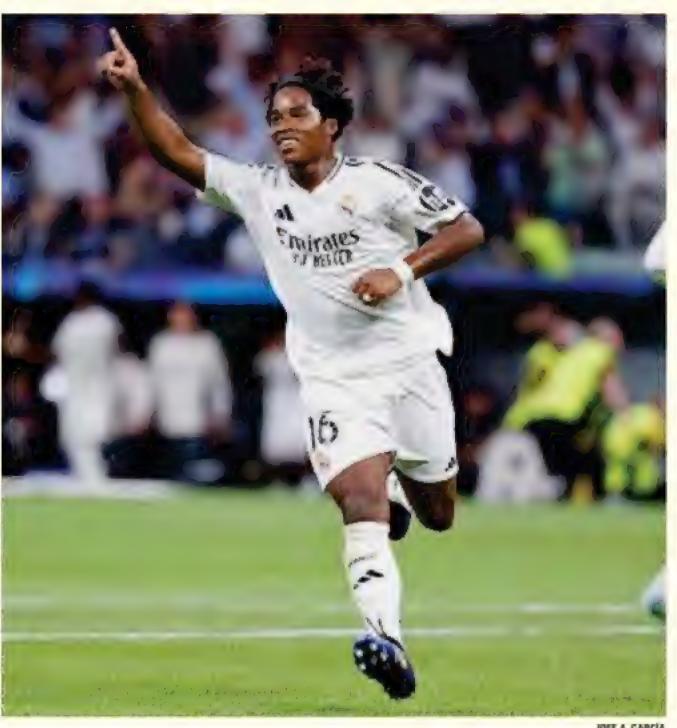

FINAL FELIZ Cuando el Real Madrid sumaba efectivos en clara superioridad al último contraataque nadie hubiese apostado por la definición de Endrick para marcar y celebrarlo.

mos de su mejor versión y ahora pesan más sus 'numeritos' que sus números. Lleva tan solo dos goles, los mismos que Endrick, claro que los de Vini son de penalti. La gran diferencia es que Vinicius ha jugado 617 minutos y 'Bobby', como le llama Rüdiger, los ha anotado en 20 minutitos.

El club sí que ha vuelto a dar en el clavo en su estratégica apuesta por los mejores jóvenes del mundo. Endrick tiene talento, ángel y en una jugada ha demostrado una personalidad a prueba de bomba, impropia de un imberbe. A sus 18 años, decidió regalarse de boda un gol, teniendo a Mbappé y Vini como convidados de piedra en el contragolpe y al portero del Stuttgart como padrino. Esa decisión define una determinación. una insensatez y una autoestima maravillosas. Poca cosa para el que aprendió pronto que cada tiro fallado obligaba a recoger el balón en la favela que estaba colina abajo. Si quieren entender a Endrick, lean la carta que le dedica a su hermano de cuatro años en 'The Players Tribune': "Recuerdo que había días que justo antes de acostarme hubiera picado algo, ¿sabes? Le preguntaba a mamá si tenía algo para comer, y ella me respondía: "Duérmete Endrick. El sueño te lo guitará". A falta de juego, bendito sea este juguetón con estrella.



## Un Giovani 'ExCelso'

## DOBLETE DEL ARGENTINO PARA DERRIBAR AL GETAFE EN UN PARTIDO CON POLÉMICAS

Giovani, de penalti y tras un 'misil' desde la frontal, aclamado por el Villamarín • Se pidieron una roja y otros dos penaltis que el VAR no estimó • El Betis en zona europa y Bordalás, expulsado



l Betis sumó anoche su segunda victoria liguera consecutiva de la temporada tras imponerse en el Benito Villamarín por 2-1 a un rocoso Getafe que, a su manera, fue capaz de frenar a todos sus rivales excepto a uno: Giovani Lo Celso. El argentino, en su primer partido como titular de su segunda etapa en el club, fue el factor diferencial y el autor de los dos tantos que le dieron a su equipo tres puntos para situarse en los puestos europeos de la tabla.

Un gol de penalti por mano de Milla cortando un testarazo de Vitor Roque, advertido al colegiado grancanario Pulido Santana por el VAR, y un misil desde la frontal que tal vez rozó en la espalda de Tigrinho fueron suficiente para que el argentino, después de su despliegue de talento, movimientos entre líneas y pases con peligro, saliera aclamado y convertido, de nuevo, en el ídolo verdiblanco.

Arambarri, de cabeza a la salida de un córner, le puso emoción al partido en el alargue de la segunda mitad. Pero los azulones nada pudieron hacer para evitar su segunda derrota consecutiva, las dos en la capital hispalense, que les condena a seguir una jornada más en puestos de descenso. Fue el desenlace de un partido convertido en una batalla...

Nada menos que 30 faltas, nueve amarillas y una roja, a Bordalás por protestar, reflejaron a la perfección el juego subterráneo que se presenció en Heliópolis, en especial en la primera mitad. El VAR dejó pasar una acción de posible roja directa a Bertug nada más empezar por ponerle los tacos en la rodilla a Bellerín y un penalti a Fornals de Milla. Tam-



Lo Celso (28) celebra uno de sus dos goles al Getafe ayer en el Benito Villamarin.

del. 1 Rui Silva 13 David Soria \*\* Bellerin 21 Juan Iglesias \*\* \*\* 3 Diego Llorente 2 Djenë 6 Natan 15 Alderete 15 Perraud 16 Diego Rico \*\* → 12 Ricardo 46" 5 Luis Milla 21 Marc Roca 26 Alberto 75° \* \*\* 16 Altimira 6 Uche 18 Fornals 11 Aleña → 24 Rurbal 77" → 20 Yellu 75\* 20 Lo Celso \*\*\* 7 Alex Sola → 19 Iker Losada 77\* → 8 Arambarri 62'

Benito Villamarin 48.547 esp.
Arbitre: Pulido Santana (Las Pairus) \*
Tarjetas: 9 12 Alex Sola 9 13 Aleña 9 15 Alderte 9 15 Bordalás

\*\*

10 Abde

→ 7 Juanmi 86\*

8 Vitor Roque

→ 9 Chimy Ávila 86'

19 Peter Federico

\* 9 Borja Mayoral 75

10 Bertug

-> 17 Carles Pérez 46

■ 90 • Z Bordalás

Goles: 1-0 61' Lo Celso, de penaiti. 2-0 ¼ Lo Celso, con un zurdazo desde la frontal. 2-1 90 • 3' Arambarri, de cabeza tras un cómer.

36' Perraud 43' Fornals 58' Bertug 56' Diego Rico 888' Rui Silva

bién Uche reclamó una pena máxima que no se señaló en un primer acto en el que Vitor Roque y Abde tuvieron ocasiones claras para haber puesto al Betis por delante.

## SORIA NO FUE SUFICIENTE

La segunda mitad fue de acoso total de los verdiblancos, con David Soria en modo estelar sacando absolutamente todo, incluida una media tijera de Llorente que habría sido un gol antológico. Hasta el penalti y el zapatazo de Lo Celso. El gol de Arambarri le llegó tarde a un Getafe que sigue sin arrancar y al que llegan las prisas.

## JUGÓ MÁS DE 20 MINUTOS

## BORJA MAYORAL **REGRESO TRAS SEIS MESES** Y MEDIO

## J. NAVACERRADA

La única buena noticia para el Getafe en su derrota de ayer en el Villamarín, más allá de no dar el partido por perdido ni con 2-0 en contra, fue el regreso a los terrenos de juego de Borja Mayoral seis meses y medio después de sufrir una grave lesión de rodilla. El Zarra de la pasada temporada saltó al césped en el minuto 75 y aunque no tuvo opciones de marcar, debe ser clave para la recuperación de su equipo. Al igual que Arrambarri, que sí vio puerta y busca recuperar su sitio en el once titular.

## SALA DE PRENSA



## "NO PODEMOS PERDER EL SENTIDO DEL ESPECTÁCULO"

## R. GUEVARA SEVILLA

FALTAS cometió el

Getafe, 13 de ellas en la

primera parte

del partido

**DISPAROS** del

Betis, siete a

portería, con

un 65,8% de

posesión de

balón

Manuel Pellegrini dejó una reflexión tras la victoria frente al Getafe. "No quiero hablar sólo de un partido ni de un equipo. Entre todos, técnicos, jugadores y árbitros tenemos que aportar mucho más para el espectáculo", comentó. "En España se juega mucho mejor fútbol pero en espectáculo debemos mejorar. Indicamos a los jugadores no caer en provocaciones ni en faltas constantes".



## "NO SE ESTÁ SIENDO JUSTO CON BORDALÁS"

## J. NAVACERRADA

José Bordalás fue expulsado en el encuentro frente al Betis y su segundo, Patri Moreno, acudió a sala de prensa pidiendo respeto por el técnico. "Me ha pillado al lado. La expulsión me parece injusta, en muchas ocasiones no se está siendo jusnuestro con entrenador. Desde aquí pido respeto por él, sólo ha hecho dos apreciaciones y ha visto dos amarillas", comentó.

## Fútbol ) LaLiga EA Sports ) Leganés - Athletic



Sébastien Haller, en el Villamarín la pasada semana.

RAMON NAVARRO

## Haller contra el bajón

## **EL ARIETE SE ESTRENA EN CASA**

Partido adelantado de la jornada 7º con un duro visitante para Butarque

## J. CARRASCO / J. VELASCO

Partido adelantado de la jornada 7ª en LaLiga EA Sports que mide a Leganés y Athletic en Butarque. Un choque especial entre ambos equipos que incluirá un homenaje previo al exfutbolista que defendió los colores de ambos: Javi Eraso, que en verano colgaba las botas a sus 34 años.

## CÓMO LLEGA LEGANÉS

El Leganés afronta este partido en Butarque con la necesidad de revertir las malas sensaciones mostradas ante el Betis y la racha de dos encuentros consecutivos con derrotas. El inicio del equipo de Borja Jiménez fue bueno, pero le está costando la adaptación de las nuevas incorporaciones y urge puntuar para no meterse en los lugares peligrosos de la tabla. El debut de Haller ante su gente -- ya lo hizo en el Villamarín-levanta la ilusión antes de un partido en el que los locales no podrán contar con Neyou, con una lesión muscular y que estará varias semanas de baja.

## Árbitro: Hernández Maeso (Extremeño) - VAR: Figueroa Vázguez 20 7 (15) Javi Hdez. 5 22 Galarreta 3 Nastasic Tapia Agirrezabala Unai Nuñez De la Fuente 32 Berenguer Ernesto Valverde 14231 Borja Jiménez

**LEGANÉS - ATHLETIC** 

13 Omitrovic (p.s.), 36 Abajas (p.s.), 2 Altimira , 3 Jorge Saenz, 15 Franquesa, 4 Porozo, 21 Robertoi López, 24 Chicco ,10 Raba, 23 Munir, 19 Diego Garcia y 11 Juan Cruz.

26 Padilla (p.s.), 2 Gorosabel, 4 Paredes, 6 Vesga, orozo, 21 Robertoi Munir, 19 Diego 22 Serrano 18 De Marcos, 19 Martón, 21 Herrera y 22 Serrano

Neyou y Narm Lesión Unai Simón y Yeray Lesión Jauregizar Sanción

3

Rotaré mañana [por hoy] y el domingo"

B. JIMÉNEZ ENTRENADOR DEL LEGANÉS

La predicción de... Jesús Mata

1

Queremos hacerlo

E. VALVERDE ENTRENADOR DEL ATHLETIC

cada día mejor"

## CÓMO LLEGA ATHLETIC

Valverde ya ha utilizado a 21 futbolistas como titulares y no hay que descartar que esa lista crezca. Los leones se quitaron un peso de encima ganando en Las Palmas el pasado fin de semana y ahora buscarán el doblete en Butarque, aunque el técnico rojiblanco ya ha recordado que no es un campo de grato recuerdo para ellos. La grada verá a los Williams, Nico e Iñaki, aunque lo más probable es que no coincidan en el campo desde el inicio, con descanso previsible para el menor de los hermanos.

## EL DUELO DEL PARTIDO

Haller vs Djaló. Sebastien tiene un día grande ante sus aficionados. El delantero es una de las llaves para una buena campaña del Leganés en su regreso a Primera. Enfrente, la rotación de Valverde valora arrancar de salida con Djaló en el ataque, una de las llegadas más destacadas del verano. El ex del Braga está con ganas de destacar en un gran partido.



MOVISTAR FANTASY DE MARCA 24/25

20.000 EUROS EN PREMIOS, 15 LIGAS OFICIALES. Y MUCHO MÁS...



Descárgala gratis:









## El peor inicio a pesar de invertir 100 millones



**REAL SOCIEDAD** Con cuatro puntos de 18, no empezaba tan mal el torneo desde el ascenso de 2010

## Ó. BADALLO

La Real Sociedad está protagonizando, con diferencia, el peor arranque de LaLiga desde el ascenso de 2010, al haber sumado solamente cuatro puntos de los 18 que se han disputado Y eso a pesar de que puede ser la plantilla que más ha costado de la historia, al haberse invertido unos 100 millones de euros en fichajes, más otros muchos en renovaciones.

## Rafa Mir vuelve al grupo en una comida del equipo



VALENCIA Jugadores y cuerpo técnico se reúnen como terapia ante la crisis de resultados.

## F. ALVAREZ

La plantilla y el cuerpo técnico se reunieron ayer en una comida para aunar fuerzas. Con el equipo colista tras haber sumado un punto, la intención es limpiar la cabeza. La presencia de Rafa Mir fue algo más que un signo. Baraja pretendía reinsertarlo en el trabajo con el grupo esta semana y esto es la primera prueba de que va superando fases del castigo.



Los jugadores salen de la comida.

## Ilias: "Rechacé ofertas sorprendentes de Arabia"



VILLARREAL Reconoce que se quedò este verano porque quiere triunfar en el 'submarino' amarillo

## V. FRANCH

Pese a que un equipo como el Al-Hilal cubría de oro a Ilias Akhomach con una oferta que multiplicaba por mucho su actual salario, el joven internacional marroquí rechazó el ofrecimiento. "Tengo las ideas claras. Salí de Barcelona para venir aquí, he tenido ofertas sorprendentes de Arabia, pero quiero triunfar en el Villarreal", comentó ayer.

## El adiós de Jesús Navas es definitivo

## **EL 31 DE DICIEMBRE SE RETIRA**

El capitán del Sevilla confiesa que tras cada partido que juega no puede caminar "dos o tres días"

ALBERTO FDEZ.

**SEVILLA** 

Jesús Navas no puede esconderlo más. Nunca ha sido un jugador de quejarse o alzar la voz cuando su cuerpo le enviaba señales preocupantes. Sin pensar en el futuro, sólo centrado en ayudar al Sevilla o a la selección española. Ya se ha retirado del combinado nacional y pronto lo hará del club de su vida, siendo el próximo 31 de diciembre su último día de contrato. Pese a que entrenador o compañeros hablan de convencer al palaciego de que al menos llegue hasta junio, Jesús ya ha tomado su decisión. "No puedo más, lo tengo decidido", aseguró en Canal Sur Radio.

Quedan pocos partidos para seguir disfrutando del fútbol y el carisma de Navas. Una carrera que se agota tras 21 años como profesional. Un problema en la cadera es el responsable de que abandone, ya que su físico de marato-

niano daba la sensación de que le posibilitaría jugar hasta que él quisiera dejarlo. "Llevo con esta situación cuatro años. El desgaste cada vez va a más, es más continuo, más intenso. Cuando completas el partido estás dos o tres días que no puedes andar", confesaba.

Su idea, y así lo expresó antes del final del pasado ejercicio, era dejarlo. Un cruce de comunicados que daban a entender otra cosa le obligó a estar unos meses más. "Para mí era un reto muy grande estos seis meses, quería estar con el equipo", explicaba. "Ojalá pueda llegar hasta diciembre, porque cada partido empieza a ser difícil", sentenció.

## COMPLICADO DECIR ADIÓS

Jesús continuaba relatando lo difícil que se le hace decir adiós, aunque debe hacer caso a las señales de su cuerpo: "Mi vida es el fútbol, sé que será muy difícil. Tomé esa decisión porque es algo físico. No



Jesús Navas aplaude tras un encuentro del Sevilla.

Ojalá pueda llegar hasta diciembre, cada día es difícil"

JESUS NAVAS JUGADOR DEL SEVILLA

quiero que el día de mañana no pueda jugar con mis niños".

"En esta última semana, durante dos días no he podido ni andar", recordaba Navas, quien estuvo en la misma tesitura antes de medirse al Getafe, donde hizo el gol de la victoria. "No soy de hablar mucho, pero creo que el legado de darlo todo lo van a tener presente. Yo lo he dado todo", resumía un capitán al que sus propios compañeros le piden que frene: "Me dicen que no entrene".

"Llevo 20 años entrenando aunque tenga dolor. Si ellos entrenan, yo también. Me duele estar un día sin entrenar", finalizó el capitán del Sevilla, quien dice, poco a poco, adiós al fútbol.

## "Tiene razón con la huelga"

## **JAVIER TEBAS ENTIENDE A RODRI**

"Considero que hay una acumulación de partidos", aseguró el presidente de LaLiga

## R. GUEVARA

Javier Tebas siempre habla claro. El presidente de LaLiga repasó ayer varios temas, entre ellos la posible huelga de futbolistas mencionada por Rodri, del Manchester City, el día anterior. "Creo que tiene razón sobre una posible huelga de futbolistas. Considero que hay acumulación de partidos, es verdad. Son 200 jugadores en ese tema. Pero yo lo digo por los 40,000 futbolistas profesionales restantes y los 2.000 clubes restantes", indicó en el 'World Football Summit'.

Sobre si hay miedo a que los jugadores den el paso, Tebas comentó: "Si esa huelga sirve para solucionar el tema de los calendarios... Pero que no sea para quitar clubes en las ligas nacionales, sino para que el Mundial de Clubes no exista, para que



.a salud de los jugadores está por encima de todo'

**AGANZO PRESIDENTE DE LA AFE** 

se reestructuren mejor las fechas y entonces bienvenida sea, porque algo tiene que pasar".

"No quito una coma a lo que dijo Rodri. El negocio está bien, pero la salud de los futbolistas está por encima de todo. El calendario es excesivo", declaró David Aganzo, presidente de la AFE, en Radio MARCA, y siguió: "Superar los 70 partidos es una barbaridad". .



lavier Tebas, durante una intervención.

## "Espero que la gente se sorprenda al ver cómo jugamos"

## BRENDA PÉREZ DISFRUTA SU CUARTA TEMPORADA EN EL SPORTING CP

El equipo luso, donde la centrocampista es una de sus estrellas, se enfrenta al Real Madrid en la previa de la Champions • La '11' sueña con la selección

## DAVID MENAYO

Brenda Pérez (Vilassar de Mar, 1993) es la única española en las filas del Sporting CP que se enfrenta hoy al Real Madrid en la Ronda 2 de la previa de la Champions League.

La centrocampista hizo carrera en el Espanyol con quien conquistó la Copa en 2012 y bajó a Segunda en 2021-, Sant Gabriel, Atlético de Madrid y Canillas antes de poner rumbo a Lisboa en agosto de 2021. "Sentí que no estaba aprendiendo nada, que me había quedado estancada, y tuve que elegir: o dejaba el fútbol o me daba la oportunidad de intentarlo otra vez fuera de España", apunta quien tuvo ofertas de Portugal, Francia e Italia. "Me reuní con varios equipos, pero ya en la primera entrevista que tuve con los responsables del Sporting CP me sentí muy identificada con los valores del club y su filosofía de juego. Vine a Portugal con muchas dudas, pero también con ganas de volver a divertirme jugando al fútbol", añadé.

Lo de Brenda y el Sporting CP fue un amor a primera vista. En su primer año ganó la Supertaça, ce-



Brenda Pérez (31), durante un entrenamiento con el Sporting CP.



Tuve que elegir: o dejaba el fútbol o lo intentaba fuera de España

"Somos un equipo técnico, competitivo y al que le gusta tener el balón"

"Me gustaria tener la oportunidad de jugar con la selección; lucho por ello cada día"

BRENDA PÉREZ JUGÁDORA DEL SPORTING CP tro que volvió a sumar a su palmarés esta temporada.

El próximo reto es clasificarse por primera vez para la fase de grupos de la Champions. Tras eliminar al Eintracht Frankfurt y Breidablik en la Ronda 1 de la fase previa, ahora debe superar una eliminatoria a doble partido ante el Real Madrid. "No creo que haya ningún favorito porque ya hemos demostrado que podemos competir contra cualquier equipo. Somos conscientes de que tienen una gran plantilla, pero también sabemos el equipo que somos. Creo que, como no nos veis mucho, os vamos a sorprender. Somos un equipo muy bueno técnicamente, muy competitivo y al que le gusta tener el balón. Creo que la clave puede estar en quién sepa leer mejor los partidos y la eliminatoria", añade quien ya sabe lo que es marcar al Real Madrid (lo hizo en Valdebebas, con la camiseta del Espanyol, en la derrota por 4-1 del conjunto perico en 2021).

## **GRAN ESCAPARATE**

La eliminatoria puede servir también de escaparate para una Brenda que sueña con jugar en la selección española. "Me encantaría tener la oportunidad y por eso lucho cada día, no sólo en los partidos, sino también en los entrenamientos", confiesa. "Yo sé lo que es jugar con España - fue internacional Sub'17 y Sub'19-, pero ahora me gustaría jugar con la absoluta. Llevo muchos años intentando ser una mejor versión de mí cada día para tener esa oportunidad. Sé que hay muchas buenas jugadoras en España y por eso nunca voy a poder quedarme atrás y siempre trabajo para ir a más", sostiene quien espera a Montse Tomé (seleccionadora) en las gradas del Alfredo Di Stéfano la próxima semana.



Teresa Abelleira (24)

## Linda Caicedo, única baja para Lisboa

## **PARTIDO INÉDITO**

El Real Madrid viajó con dos canteranas

## D. MENAYO

El Real Madrid viajó ayer a Lisboa, donde hoy (17.00) horas se medirá al Sporting CP en la ida de la Ronda 2 de la fase previa de la Champions League, con 22 jugadoras entre las que están incluidas dos futbolistas del filial: Laia López, que actuará como tercera guardameta, y Noe Bejarano.

La única ausencia en el equipo dirigido por Alberto Toril es la colombiana Linda Caicedo, que ha estado jugando con su selección el Mundial Sub'20 y aún no está disponible. En la Casa Blanca esperan contar con ella para el partido de vuelta, que será en una semana en el Di Stéfano.

| Osijek-Twente               | 1-4     |
|-----------------------------|---------|
| Roma-Servette               | 3-1     |
| Paris FC-Manchester City    | 0-5     |
| BK Häcken-Arsenal           | 1-0     |
| Hammarby-Benfica            | 1-2     |
| Juventus-PSG                | 3-1     |
| Anderlecht-Valerenga        | 1-2     |
| Fiorentina-Wolfsburgo       | 0.7     |
| Sporting CP-Real Madrid hoy | , 17.00 |
| Galatasaray-SLPraga hoy     | 19.00   |
| St.Pölten-Mura hoy          | 19.00   |
| Vorskla-Celtic domingo      | 13.00   |





LA ENTREVISTA

por Juanje Fernández

@JuanjeFernandez

lfonso Herrero atiende a MARCA para analizar el buen comienzo de curso de los malaguistas. El portero señala la continuidad del grupo, el ambiente del vestuario y la afición como algunas de las claves. Asegura que está viviendo en Málaga el mejor momento de su carrera en lo deportivo y lo personal.

PREGUNTA. ¿Esperaba empezar tan bien la temporada?

RESPUESTA. Después de todo lo que vivimos el año pasado... Yo creo que fueron emociones muy intensas. Eso ha hecho que el equipo esté muy, muy unido. Los que conocemos LaLiga sabemos que lo que estamos haciendo hasta ahora es difícil.

## P. De ser un desconocido ha pasado a ser un ídolo en Málaga...

R. Creo que estoy en mi mejor nivel personal y deportivo. Me siento valorado por la gente y mi familia está contenta. Todo está bien, estamos cómodos y es un momento muy dulce de mi vida y espero que contínúe.

P. Entonces, el Málaga tiene mucho que ver... R. Sí, todo. El Málaga, la ciudad, la afición, el cómo me siento con mis

## **ALFONSO HERRERO**

## "QUIERO ESTAR CON EL MÁLAGA EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS"

Sólo lleva un año en La Rosaleda, pero ya es capitán general. El toledano se ha ganado el cariño de todo el malaguismo con carisma y paradas

te del club. Para mí es un privilegio estar aquí. Tengo 30 años, sé lo que digo. Valoro mucho lo que tenemos aquí y se lo digo mucho a la gente joven del club. Hay que valorar las cosas buenas cuando están pasando.

compañeros y con la gen-

R. Bueno... [risas]. Siempre intento devolver todo el cariño y estoy súper agradecido por todo lo que me encuentro cada

vez que llego a La Rosaleda y un niño me pide una camiseta o unos guantes con una pancarta o algo.

## P. ¿Hay menos presión que en Primera RFEF?

R. Puede ser. Yo creo que el equipo está preparado por si vienen momentos malos. Este inicio genera unas expectativas que, cuando venga una mala racha, también será más dura.

Se ha

Se ha creado un vínculo con los aficionados que es clave"

"Dar continuidad al proyecto creo que ha sido fundamental

"El vestuario es increíble: hay bromas, buen rollo y Pellicer, que mete caña"

"La Rosaleda impone a los rivales, y eso se nota"

P. Entonces, con todo esto, ¿cuáles son las claves de este Málaga?

R. Pongo en valor las decisiones de la Dirección Deportiva, en lo deportivo y en lo personal. Dar continuidad a este vestuario. El vestuario del Málaga es increíble. Es el vestuario en el que uno puede ser uno mismo. Siempre hay bromas y buen rollo, y luego está Pellicer, que nos aprieta y mete caña.

## P. Ha puesto a Pellicer como una pata de la mesa clave...

R. Pellicer es lo que ves.
Es una persona que se
desvive por el club, le
echa horas como nadie.
Tiene un grupo trabajador y buenas personas.
Eso hace que todo ruede.
Y tiene un marrón con
tanto buen jugador [risas]
y él lo gestiona muy bien.

## P. La Rosaleda llena resulta vital también...

R. Lo del año pasado fue una locura. Esa manera que tuvo el equipo de conectar con la grada... Se ha creado un vínculo con La Rosaleda que es fundamental. Es impresionante la cantidad de niños que hay. La Rosaleda impone, y eso se nota.

## P. Esta semana toca derbi con el Granada...

R. Será difícil. Ellos no han empezado como querían, pero tienen jugadores de otro nivel. Nosotros estamos bien y en 90 minutos se verá, pero nosotros estamos cómodos y jugamos en un campo donde el año pasado vivimos algo muy especial.

P. Lo que también es una locura es la cantera del Málaga, ¿verdad?

R. Tenemos a niños que están haciendo historia en el Málaga y son muy jóvenes. Aquí forman parte del primer equipo, no

hay esa diferencia del jugador canterano que está a otro nivel social. El nivel de los canteranos está siendo altísimo.

P. ¿Hasta dónde quiere llegar en el Málaga?

R. Quiero estar en el Málaga en las buenas y en las malas. Quiero estar aquí el máximo tiempo posible. Estoy muy feliz. Quiero llegar aquí a lo máximo, sin ponerle un nombre. Estar aquí mucho tiempo.

## Lucas Pérez pide calma



DÉPOR No hay preocupación en el vestuario pese a estar en descenso

JUAN YORDI LA CORUÑA

Lucas quiere ascender.
Quiere volver a jugar
con el Dépor en Primera. "Quedar lo más arriba posible. Si es 1º, mejor. ¿Playoff? Prefiero
ser 1º, pero cada partido salimos a ganar. No
hay que ponerse objetivos. En este vestuario,
la gente está muy ilusionada. Creo que va a
ser un año bonito para
el Dépor, y lo digo en la
jornada 5". •



Lucas celebra un gol.

LALI

## Cuenta atrás para Aketxe



ZARAGOZA Ya está con el grupo, pero no se le espera hasta octubre

CHRISTIAN ORTIZ ZARAGOZA

La recuperación de Ager Aketxe va según lo previsto y ya ha superado la rotura de fibras que se produjo poco después de debutar en Cádiz. Su reaparición está cada vez más cerca, pero no se le quiere forzar para evitar una posible recaída.

## La defensa se agrieta



GRANADA Es uno de los equipos de Segunda que más goles ha recibido

JORGE AZCOYTIA GRANADA

El inicio de curso del Granada dista mucho de lo esperado. Los problemas cuando juega en Los Cármenes (1/9 puntos) y la fragilidad atrás (8 goles encajados en cinco jornadas) le impiden, de momento, ser un equipo competitivo.

MINUTOS SIN ENCAJAR Estuvo el

curso pasado,

récord de

Primera RFEF

lorar las cosas buenas cuando están pasando.

P. ¿Se ve como el favorito de la afición?



## NUEVA ZELANDA

Universal Sport Complex 1.808 espectadores

ESPAÑA: Jesús Herrero; Tomaz, Adolfo,
Mellado, Raúl Campos. Suplentes: Didac

(p.s.), Chemi (p.s.) Antonio Perez, Catela,
Boyis, Raúl Gómez, Cortés 14, Sergio
Lozano y Gordillo.

7

1

Seleccionador Fede Vidal

NUEVA ZELANDA: Antamanov; Ali, Wisnewski, Manickum y Ditfort. Suplentes: Steele (p.s.), Paulsen, Twigg, Malivuk, Martin, Stephen, Hawkins, Sharplin y Grey. Seleccionador Marvin Eakins

Gotes 0-1 6' Twigg. 1-1 11' Mellado. 2-1 20' Manickum (p.p.). 3-1 24' Catela. 4-1 25' Gordillo. 5-1 29' Raúl Campos. 6-1 31' Catela. 7-1 32' Mellado.

Arbitros: Mohamed Youssef y Tarek El Khathy (Egipto)

España arrancó dominando todas las facetas. Nueva Zelanda resistía un acoso y derribo de un equipo, el español, técnicamente muy superior. Pero la necesidad de abrir la lata, convertida en obsesión, hacía que se estrellase una y otra vez contra Antamanov.

Pero este caprichoso deporte quiso que Nueva Zelanda se adelantase en su primer tiro a puerta. Un desajuste en defensa, una transición rápida y otra vez a remar a contracorriente. España necesitaba hacer gol pero las prisas no suelen ser buenas.

La entrada de Gordillo y Mellado dio otro aire al ataque. Tanto va el cántaro a la fuente que el 13 consiguió abrir la lata. Tras 33 disparos, España logró empatar el encuentro.

Después de 57 remates de España por dos de Nueva Zelanda, el partido se fue 1-1 al descanso. Pero la segunda parte sería otra película. Casi 60 remates necesitaron para abrir la



Catela celebra junto a Tomaz uno de los tres goles que marcó ante Nueva Zelanda.

## Catela marca el camino

## SU 'HAT-TRICK' LIDERA LA REMONTADA DE ESPAÑA

La selección tiene que remontar otro gol encajado en el primer tiempo • Todo por decidir en la última jornada

lata, tan sólo uno para colocar el segundo. A los 18" un disparo de Raúl Gómez desviado por la defensa situaba a España por delante en el luminoso por primera vez en todo el torneo. Y después del segundo llegó el tercero, y a los pocos minutos, el cuarto. España había conseguido quitarse la losa del gol, no levantó el pie del acelerador y llegó el quinto, obra de Raúl Campos.

España necesitaba más. Ser primeros de grupo (gracias al golaverage) resultaba vital para los de Fede. El partido volvió a atascarse, pero en ese momento emergió la figura de Catela. El 3 se echó a la Selección a la espalda y logró con un hattrick ampliar esa renta hasta el 7-1 final.

## La Libia de Ricardo Íñiguez planta cara a Kazajistán (1-4)

A pesar que un autogol de Suhayb puso en ventaja a los de Kaka, la Libia de Ricardo Iñiguez consiguió igualar el partido por medio de Khamis y conseguir que la ventaja final de Kazajistán fuera de sólo tres goles (1-4) tras los conseguidos por Orazov, Rashit y Akbalikov. Libia se jugará el pase ante España.

Celebración del gol del empate de Mellado.

## "Dependemos de nosotros mismos"

CATELA, MVP del partido, valora la goleada, el primer puesto de la selección y que todo se decidirá el sábado

. M. ANDIYAN

Juanjo Catela, MVP del partido ante Nueva Zelanda, valoró así el triunfo: "Sí, han dicho que hemos hecho 103 tiros. Sabíamos que pasaría esto, que había que ir poco a poco. Es verdad que se nos ha hecho bola, pero a ver qué

hace Kazajistán ante Nueva Zelanda porque seguimos dependiendo de nosotros mismos".

Pese a las oportunidades de España, también puso en valor el partido del meta Antamanov: "Hemos tenido muchas oportunidades que no hemos metido. Esto es así y el portero de ellos ha hecho un partidazo".

Catela tuvo que animar al grupo: "La gente estaba un poco baja, pero les he dicho que hemos metido siete goles y seguimos dependiendo de nosotros mismos".

| m. | SRUPO A                    | . Di- |    |     |   | -    | ٠,  |            |
|----|----------------------------|-------|----|-----|---|------|-----|------------|
| _  | raguay-Cos<br>zbekistán-Pa |       |    | rs. |   |      |     | 1-2<br>1-3 |
|    | osta Rica-P.               |       |    |     |   |      | - 2 | 4          |
| U  | zbekistán-Pa               | aragu | zy |     |   |      | 1   | -4         |
| C. | Rica-Uzbek                 | istán |    |     | M | ui., | 17: | ÓĊ         |
| P. | Bajos-Parag                | guay  |    |     | M | LÑ., | 17: | ÓΟ         |
|    | Equisio                    | Ptos  | 1. | E   | E | P    | GF  | 80         |
| 1  | Paraguay                   | 6     | 2  | 2   | Ď | Ü    | 9   | -          |
| 2  | Paises Bajos               | 2     | 2  | 0   | 2 | 0    | 5   | 9          |
| 3  | Costa Rica                 | 1     | 2  | 0   | 1 | 1    | 4   | ī          |
| _  | Uzbekistán                 | -     | 2  | 作   | + | 1    | 4   | 19         |

| Ų  | SRUPO B     | <del></del> |    |   |   |      |     |     |
|----|-------------|-------------|----|---|---|------|-----|-----|
| Cr | oacia-Taila | ındia       |    |   |   |      |     | 1-2 |
| Bı | asil-Cuba   |             |    |   |   |      | 10  | )-0 |
| Ta | ilandia-Cu  | ba          |    |   |   |      | 11  | )-5 |
| Br | asil-Croac  | ia          |    |   |   |      |     | 8-1 |
| Ta | ilandia-Br  | asil        |    |   | M | ĸň., | 14: | 30  |
| Cı | iba-Croacia | 1           |    |   | M | Mi., | 14: | 30  |
|    | Enumo       | F105.       | Jł | E | Ĺ | F    | U   | 60  |
| 1  | Brasil      | 6           | 2  | 2 | Û | 0    | 16  | 1   |
| 2  | Taitandia   | 6           | 2  | 2 |   | 0    | 12  | 6   |
| 3  | Croacia     | 0           | 2  | D | Ď | 2    | 2   | 10  |
| 4  | Cuba        | 0           | 2  | Ù | Ď | 2    | 5   | 20  |

| Į  | SRUPO C -   |         |   |    |     |     |           | -          |
|----|-------------|---------|---|----|-----|-----|-----------|------------|
| A  | ganistán-A  | ngola   |   |    |     |     | 6         | j-4        |
| Aı | gentina-Uc  | rania   |   |    |     |     |           | 7-1        |
| Aı | ngola-Ucrar | nia     |   |    |     |     | i         | 2-7        |
| A  | gentina-Af  | ganistá | n |    |     |     | 1         | <b>Z-1</b> |
| U  | crania-Afga | nistán  | 5 | ab | ado | 21, | 17:       | 00         |
| A  | ngola-Arger | ntina   | 5 | ab | ado | 21, | 17:       | 00         |
|    | Ефифо       | Pros.   | ľ | E  | E   | P   | <u>ar</u> | Œ          |
| 1  | Argentina   | 6       | 2 | 2  | Ū   | 0   | 9         | 2          |
| 2  | Afganistan  | 3       | 2 | 1  | 0   | 1   | 7         | 6          |
| 3  | Ucrania     | 3       | 2 | 1  | ņ   | 1   | 8         | 9          |
| 4  | Angola      | 0       | 2 | 0  | Ü   | 2   | 6         | 13         |

| Į  | GRUPO D        |        |      |      |     |     |     |     |
|----|----------------|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| N  | ueva Zelanda   | -Libia | a    |      |     |     |     | 1-3 |
| ES | PAÑA-Kazaj     | istán  |      |      |     |     |     | 1-1 |
| Li | bia-Kazajistá  | in     |      |      |     |     |     | 1-4 |
| ES | PAÑA-Nuev      | a Zela | and  | a    |     |     |     | 7-1 |
| Ki | azajistán-N. Z | ?elan  | da S | aba  | ado | 21, | 14: | 30  |
| Li | bia-ESPAÑA     |        | 5    | iabi | ido | 21, | 14: | 30  |
|    | Enongo         | P106.  | 1    | Ç    | E   | Φ   | (F  | 50  |
| 1  | ESPAÑA         | 4      | 2    | 1    | Ĩ   | Ű   | 8   | 2   |
| 2  | Kazapstan      | 4      | 2    | 1    | 1   | 0   | 5   | - 2 |
| 3  | Libia          | 3      | 2    | 1    | 0   | 1   | 4   | 5   |
| 4  | Nueva Zelanda  | 0      | 2    | 0    | 0   | 2   | 2   | 10  |
|    |                |        |      |      |     |     |     |     |

| Po  | ortugal-Pan         | amā     |          |          |          |                 | 1               | 0-1 |
|-----|---------------------|---------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----|
| Ta  | yikistan-M          | arruec  | os       |          |          |                 | - 4             | 1-6 |
| М   | arruecos-P          | anamā   |          |          | H        | lay,            | 14:             | 30  |
| Po  | ortugal-Tay         | ikistán |          |          | F        | loy,            | 17:             | 00  |
| М   | arruecos-P          | ortuga  | Do       | mir      | go       | 22,             | 14:             | 30  |
| _   | W 40 C              |         | _        | -        | _        |                 |                 |     |
| P;  | ınamá-Tayi          | kistan  | Do       | and a    | i ge     | 22,             | 14:             | 31) |
| Pa  | inamá-Tayi<br>Csuss | Plos.   | Do       | mir<br>G | igo<br>E | 22,<br>P        | 14:             | 30  |
| Pa  |                     |         | Je<br>J  | _        | E<br>D   | <b>22,</b><br>P | 14:<br>6F<br>16 |     |
| 1 2 | Caudo               | Plos    | Jr<br>1  | Ġ        | £        | P               | GF              | GĽ  |
| Ţ   | Caugo<br>Portuga)   | Pios.   | .lt<br>1 | ti<br>1  | Œ<br>D   | P               | GF<br>1G        | 1   |

| _   | GRUPO F     |        |      |     |        |      |              |     |
|-----|-------------|--------|------|-----|--------|------|--------------|-----|
| ir: | an-Venezue  | la     |      |     |        |      |              | 7-1 |
| Ğı  | uatemala-F  | rancia |      |     |        |      | - 100<br>Big | 3-6 |
| lr: | án-Guatema  | ala    |      |     | -      | łoy, | 14:          | 30  |
| Fr  | ancia-Vene  | zuela  |      |     | ı      | ioy, | 17:          | 00  |
| Fr  | ancia-Irán  |        | Ū a  | mir | go     | 22,  | 17:          | 00  |
| Ve  | enezuela-Gu | uatema | la   | De  | i ilin | 22,  | 17:          | QQ  |
|     | Éguipo      | P105.  | - 10 | G   | E      | þ    | 压            | G   |
| 1   | Iran        | 3      | 1    | 1   | D      | 0    | 7            | 1   |
| Z   | Francia     | 3      | 1    | 1   | Ū      | 0    | 6            | 3   |
| 3   | Guaremala   | 0      | 1    | 1   | Ū      | 1    | 3            | 6   |
| 4   | Venezuela   | D      | 1    | 1   |        | 0    | 1            | 7   |

## MATI ROSA GUÍA A ARGENTINA A OCTAVOS

Dos golazos de Mati Rosa, el segundo desnivelando el 1-1 que había propiciado Mohammadi permiten a Argentina clasificarse para octavos. Afganistán y Ucrania, que se enfrentan, podrían pasar también.

## MARCAMOTOR > FÓRMULA 1 > GP DE SINGAPUR

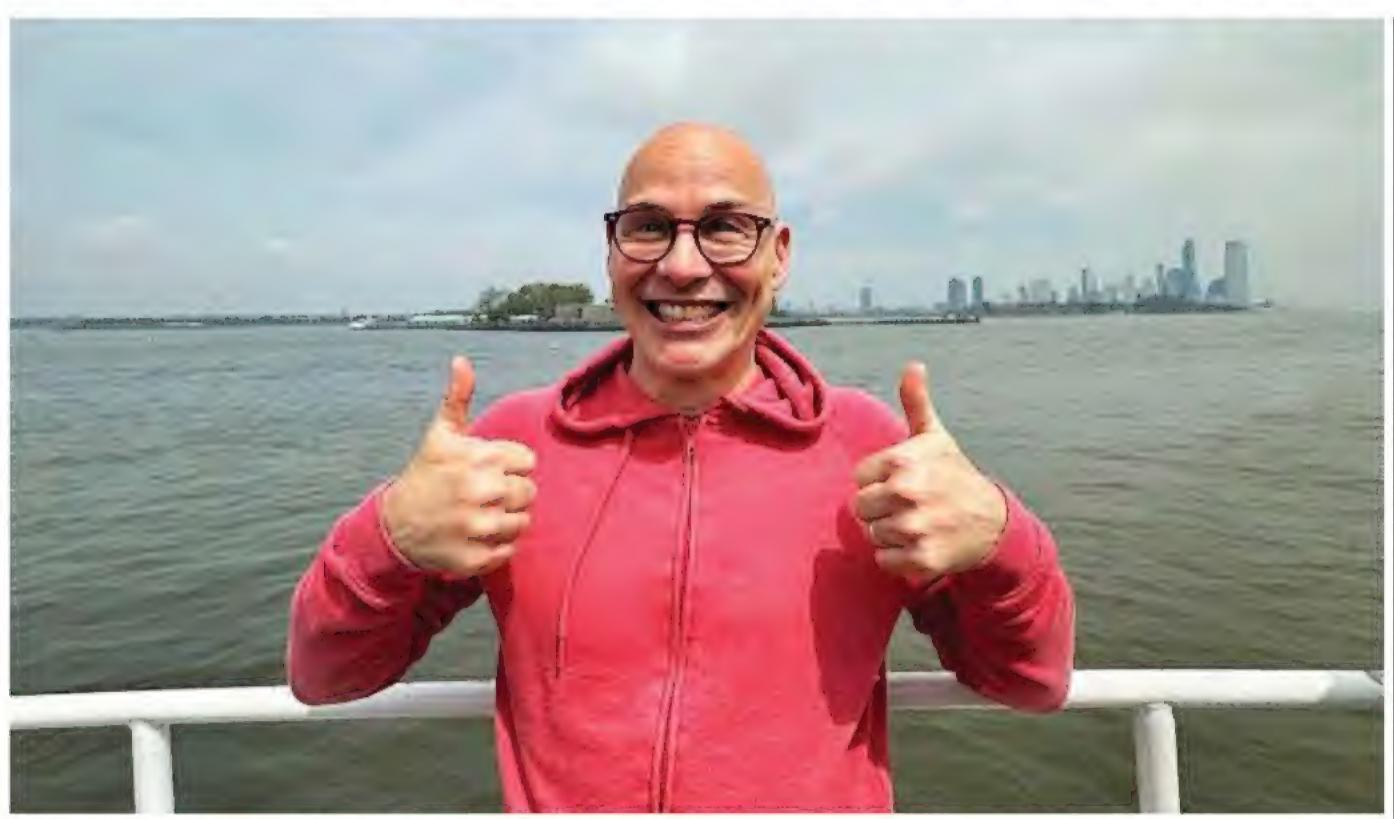

Villeneuve, en una estampa vacacional con Nueva York al fondo.

## LA ENTREVISTA por Miguel Sanz

acques Villeneuve, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1997, tras resistir aquél inolvidable volantazo de Michael Schumacher en Jerez, debutó en F1 con Williams en 1996 y con un Adrian Newey que dominaba la categoría. Convertido ahora en comentarista y embajador de múltiples marcas, el canadiense repasa con MAR-CA el futuro de Aston, el de los pilotos españoles y el del Mundial 2024.

PREGUNTA. Con la llegada de Adrian Newey a Aston Martin, ¿puede meter por fin al equipo de Fernando Alonso en la lucha por el título? ¿O es un salto demasiado grande incluso para un genio como el suyo?

RESPUESTA. Desde mi experiencia, Adrian Newey siempre ha hecho coches muy precisos de pilotar. Siempre han tenido una estrecha ventana de preparación, pero tenían un súper rendimiento si podías aprovechar esa ventana. Aunque no es un coche para todo el

# "NEWEY NO HACE COCHES PARA PILOTOS REGULARES, SINO PARA EXCEPCIONALES"

El campeón del mundo de Fórmula 1 en 1997, sobre un Williams del nuevo diseñador de Aston Martin, repasa en MARCA el espectacular Mundial 2024

mundo. Hace coches para pilotos excepcionales y los pilotos excepcionales marcarán una gran diferencia en esos coches; el piloto regular sufrirá. P. Lo tiene claro...

R. Sí, en todo caso, el coche del año que viene no será un coche de Adrian Newey. La clave para Fernando [Alonso] ahora es sobrevivir lo suficiente para conseguir un coche ganador. Eso no se consigue ganando a Stroll con un segundo por vuelta. Parte del tra-



Cuando Adrian se fue de Williams en 1997 fuimos cayendo, como Red Bull ahora"

"Si Norris no es campeón del mundo, no será culpa suya, sino de McLaren"

"Sainz es rápido, experto y trabaja en equipo: buen fichaje para él y para Williams" bajo de Fernando allí es ayudar a Lance a mejorar, ayudar al equipo a llegar a ese punto, no para que Fernando sea campeón, sino para que Aston Martin sea campeón. Esa es la razón por la que Newey se incorpora al equipo.

P. ¿Sigue abierto el Mundial o se necesita un cero de Verstappen en alguna carrera? R. No, sólo hace falta al-

go más de Lando Norris para ser más competitivo, pero será un final de temporada divertido. Estará muy reñido entre Max y Lando. Max ha cambiado su enfoque, no intenta ganar carreras, sino simplemente amasar los puntos. Eso demuestra madurez. El campeonato es más importante que ganar carreras individuales. Sabe que McLaren no está tomando las decisiones difíciles que debería, y eso le favorecerá. Si Lando no es campeón será culpa de McLaren, no suya.

P. Usted sabe lo que es pilotar para un equipo en el que supera al teórico líder (Williams, Hill). ¿Qué debería hacer McLaren con Piastri? R. McLaren se ha hecho un lío y ya es demasiado tarde. Empezó en Hungría, han mostrado verdadera debilidad al no dar prioridad a Norris sobre Piastri, pero no sabemos qué dice el contrato de Oscar. No sabemos lo que Mark Webber, su mánager, consiguió incluir en su contrato. Es un tipo inteligente.

P. ¿A qué se refiere? R. Mark siempre estuvo en el extremo equivocado del espectro en Red Bull, incluso cuando ganaba a Vettel. Vettel tuvo preferencia muchas veces. Estoy seguro de que no dejará que la historia se repita para Oscar. Si nos fijamos en Monza, debería haber sido un uno-dos para McLaren. Perdieron puntos como equipo y eso nunca debería haber ocurrido. Norris es el que está luchando por el campeonato de pilotos.

P. ¿Le está sorprendiendo Lando? ¿Le falta instinto asesino? ¿Es su amistad con Max fuera de la pista un problema para él?

R. Yo creo que Max se da cuenta de que es una amenaza. Han tenido algunas batallas reales, lo que es bueno y creo que va le ve como un auténtico competidor. Es el primer desafío real al que se enfrenta el holandés desde Lewis Hamilton.

P. ¿Qué está pasando en Red Bull? ¿Ganará alguna carrera más o va en picado?

R. Que no esté Newey es realmente perjudicial. Es fácil salir de esa ventana de rendimiento óptimo de un coche suyo de la que hablaba antes y no poder volver a entrar. Es una línea muy fina. Cuando Newey abandonó Williams en 1997, a mitad de temporada, el equipo tuvo problemas. Se perdieron por completo y tardaron un tiempo en volver a entrar en esa ventana. Eso podría ser lo que ha pasado en Red Bull.

## P. ¿Cómo valora el fichaje de Sainz por Williams? Conoce ese equipo... ¿Puede volver a lo más alto?

R. Sí, Carlos es rápido, tiene mucha experiencia y sabe cómo trabajar con un equipo. Es inteligente. Será un fichaje muy bueno y muy necesario para Williams. Ha sido un movimiento muy acertado por parte de James Vowles. También será bueno para Sainz. Sus otras opciones no merecían la pena. Alpine está por todas partes eligiendo, y Audi quizá nunca le hubiera llevado a algo especial.

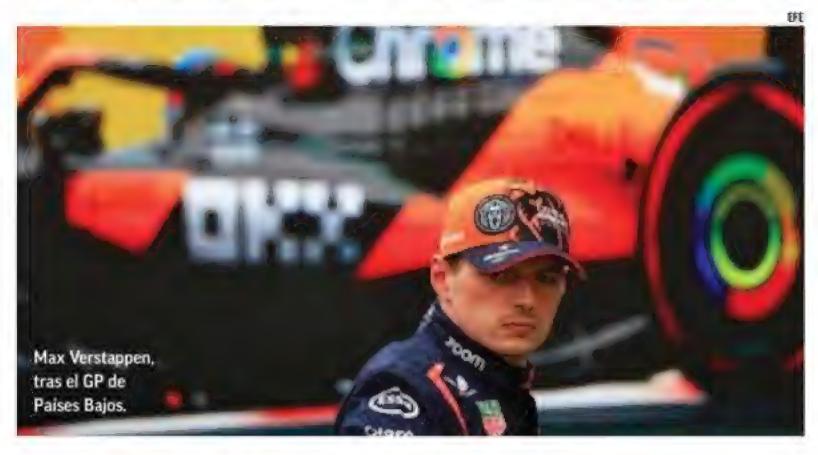

## Verstappen avisa a McLaren

## A PESAR DE QUE RED BULL VA NO ES EL LÍDER...

Cree que será complicado que pierda el título de pilotos: "Necesitan tener un final de año perfecto", asegura

## **LAVIER PAZOS**

Después de dos años y medio, Red Bull ha perdido el liderato en la clasificación de constructores. A falta de siete Grandes Premios, los de Milton Keynes han sido relegados a la segunda plaza, y ahora, tras la carrera en Bakú, es McLaren el equipo que lidera con una ventaja de 20 puntos.

Aún así, Max Verstappen augura un final de temporada disputado y cree que si quieren arrebatarle el de pilotos tendrán que completar las siguientes carreras sin ningún tipo fallo.

El tricampeón sigue líder en la clasificación de pilotos, pero la ventaja es de 59 puntos. Los papayas disponen del co-



Checo rindió ya mejor en Bakú, podemos volver"

RED BULL

che más rápido, y el '1' está muy lejos de mostrar el rendimiento de otras temporadas. Aún así, la ventaja que le han otorgado las victorias del principio de esta campaña, cree que es difícil de recuperar.

"Me habría gustado ampliar la diferencia en Bakú. Pero, sí, con nuestra carrera, todavía es-

toy contento de que sólo fuera eso", aseguró tras Bakú, donde quedó quinto apenas un puesto por detrás de Norris.

"Creo que si hacemos un mejor trabajo nosotros mismos, ellos necesitan tener un final de año perfecto", amenaza el campeón. Esto incluye evitar errores como el que tuvo el equipo británico en la sesión de clasificación en Azerbaiyán.

Además, en Bakú, Checo peleó por el podio, lo que da esperanzas a Max: "El domingo el coche de Checo ya rindió mejor. Creo que a partir de ahora podremos estar en esa pelea constantemente, si seguimos mejorando el coche paso a paso", cierra. .

## Colapinto, objetivo Audi

## WILLIAMS QUIERE QUE SIGA EN F1

Vowles, jefe del equipo, sorprendido con el nivel del argentino, apoyará su futuro

## JAVIER PAZOS

La reciente incorporación del argentino Franco Copalinto a la F1 está dejando muy buenas sensaciones en la categoría reina tras sus dos primeras pruebas. Es por ello que James Vowles, jefe del equipo Williams, quiere seguir viéndole en la máxima categoría del automovilismo.

Ha conseguido ya más puntos que sus antecesores, Logan Sargeant y Nicolas Latifi en 69 carreras. "En poco tiempo ha demostrado al mundo que merece un puesto en la Fórmula I", afirma el británico. Eso sí, por muy campaña, el hueco en la escudería británica parece inviable. "Tenemos nuestra alineación de pilotos consolidada, creo que sigue siendo la alineación adecuada para

Williams, ya que estamos creciendo y convirtiéndonos en carne de campeones del mundo", analizó el 'team principal'. Es por esto, que Carlos Sainz será quien forme dupla con Albon vestidos de azul, y no el argentino.

Audi, de momento, solo ha confirmado a Nico Hulkenberg para su proyecto, por lo que, el hueco restante a su lado es uno de los más codiciados actualmente. El director cree que este podría ser el destino correcto para Franco: "Siempre he sido un firme creyente de que hay que dejar correr a los buebien que lo haga esta nos pilotos, así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi en esa circunstancia". De ahora en adelante, Colapinto ya tiene un objetivo claro, y cada día más apoyos. .



Franco Colapinto, en la pasada cita de Azerbaiyán.

acciona 1 MADRID CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID ENTRADAS EN ACCIONAOPEN.COM 26-29 SEPTIEMBRE **RADIO** MARCA Jacciona & MADRID Hahou FERTINET IBERIA

## Polideportivo > MMA > UFC

ENTREVISTA EXCLUSIVA MARCA ENTREVISTA EXCLUSIVA MARCA ENTREVISTA EXCLUSIVA MARCA ENTRE

## LA ENTREVISTA por **frati Prat** @fratiPratSC

s una semana especial para Ilia Topuria (Halle, Alemania, 1997). El campeón del peso pluma de la UFC (con un 15-0 de récord) está inmerso en su incansable campamento para la pelea del 26 de octubre ante Max Holloway (26-7). Sin embargo, a 37 días para el combate ha-ce un alto en el camino para estrenar su primera película: Topuria: Matador (se estrena hoy en cines y próximamente llegará en exclusiva a Movistar Plus+). Mientras confiesa que ya se está grabando la segunda parte, atiende a MARCA en exclusiva.

Pregunta. ¿Cómo es una semana de Premiere? ¿Más estresante que una semana de pelea?

mo todo en mi vida. Yo todos los días que me levanto, agradezco. Me da igual si siento cansancio, si me siento agotado... agradezco por tener la oportunidad de poder sentir porque alguien hoy no pudo sentir. Entonces sentir significa vida, significa que estoy vivo. Así que agradezco que tengo el regalo de poder vivir un día más.

P. ¿Imaginaba todo esto -ser campeón, tener una película-hace unos años? R. Sí, la verdad es que sí lo imaginaba. Por eso aposté todo en este proyecto

## P. ¿Habrá más? Películas y cinturones, claro...

R. Por supuesto. De hecho, ya hemos comenzado a grabar la segunda parte. Esto no acaba aquí.

## P. Viendo estadísticas, métricas de redes sociales, impacto de la marca Topuria, la película...¿Se siente cómodo con la etiqueta de superestrella mundial?

R. Bueno, la verdad es que me da un poco de vergüenza proclamarme como una superestrella mundial. Es lo que te he dicho, mi objetivo es servirle a la gente de forma positiva, ¿sabes?. Que puedan encontrar una fuente de inspiración en mi

"MÁS QUE CUALQUIER CINTURÓN, MI AMBICIÓN REAL ES INSPIRAR Y MOTIVAR Respuesta. És una semana llena de compromisos, la verdad, pero lo vivo desde el agradecimiento... co-

> El campeón del peso pluma de la UFC atiende a MARCA antes del estreno de su película. El 26 de octubre defiende su título mundial

figura para que ellos puedan cumplir sus sueños también, y que se puedan inspirar con los pasos y con las cosas que yo he hecho en mi carrera deportiva. De dónde he empezado a dónde he llegado, que les sirva de algo.

## P. ¿Cómo lleva el campamento?

R. Súper bien, la verdad, podría pelear este mismo sábado. Me siento súper, súper preparado, la verdad. Es un campamento que se me ha hecho un poco largo porque como se sabe al principio, al principio iba a estar en la cartelera de la Esfera... luego me cambiaron de fecha varias veces, así que me siento, me siento super preparado.

P. ¿Le hubiera gustado estar en la Esfera viendo el espectáculo que montó UFC?

R. Sinceramente... sin más, ¿sabes?. Donde Dios elija que yo tenga que estar, ahí estaré. Es como si ese no era mi destino, en otras será, ¿no?. No pasa nada.

P. Antes de pelear con Volkanovski, usted declaró que había hecho el campamento más profesional de su carrera, ¿qué tal este? ¿Lo supera?

R. En todas. En esta me estoy superando todavía



EL MATA-DOR' atendió a MARCA en el Edificio Teléfonica de la Gran Via de Madrid, en su nueva zona de

recepción.

RODOLFO ESPINOSA



## Polideportivo

## ISTA EXCLUSIVA **Marca** entrevista exclusiva **marca** entrevista exclusiva **marca** entrevista exclusiva

más. Los datos que he dado hace como dos-tres semanas han superado a todas las marcas que he dado casi en las últimas semanas con Volkanovski, y estoy a seis semanas del combate, lo que significa que estoy en una en una forma excelente. La verdad que me siento mejor que nunca. Estoy más fuerte, más rápido, el 'timing', los reflejos, la velocidad, todo está afilado. Créeme que estoy como tiene que estar el mejor del mundo.

P. Hemos visto novedades en estos meses, como entrenar con Maravilla Martínez. ¿Ha implementado alguna novedad que se pueda contar?

R. Bueno, hemos implementado muchas cosas... más que implementar, hemos afilado lo que ya existía. Hemos mejorado musiempre está, está presente en todos mis campamentos. Ahora que ha comenzado y ha tomado la decisión de volver a retomar su carrera profesional... pues yo siempre estuve ahí, estaré en todo lo que él haga.

P. Sabemos que su pelea será después de la de usted. ¿Participará luego en su campamento y estará en su esquina?

R. Por supuesto que sí. Es mi deber, es mi obligación. El estuvo para mí, yo tengo que estar para él. Intenté compartir todo lo mejor de mi vida con él, cuando él no sabía qué hacer, le di un propósito. Y ahora que por fin se ha decidido y quiere retomar su carrera profesional, por supuesto que estaré a su lado.

P. ¿Cómo ha podido com-



Me siento mejor que nunca, podría pelear este sábado" se presente. Es lo que te disobre el papel, tuvimos un

go. Mucha gente por el desconocimiento, puede tener dudas acerca del combate y es muy normal, ¿no?. Porque la gente no está muy familiarizada todavía con el deporte, no conoce bien realmente todas las habilidades de cada luchador, pero yo sí te puedo hablar de ello. Y si cogemos lo que ya tenemos

oponente en común... Él

lo que no pudo hacer en 75

minutos, yo lo hice en sie-

te. Él perdió siete veces en

su carrera profesional, yo

no perdí ninguna. Él es el

retador y yo soy el cam-

peón. Entonces es como

todo juega a mi favor. To-

do está a mi favor. Obvia-

mente es un rival digno, es

un rival que ha hecho mu-

chísimas cosas en el depor-

te, pero yo soy otra cosa. O

sea, yo ni siquiera necesi-

to que él crea en lo que yo

estoy diciendo, ¿sabes? No

creas en lo que estoy di-

ciendo, pero te lo aseguro

que después del combate

tú mismo sabrás en tu in-

terior, aunque no lo quie-

ras decir, que la presión, el

tirás conmigo no es nada parecido a lo que te hayas enfrentado en el pasado, pero en nada. O sea, soy totalmente otra cosa. Yo no soy ni Volkanovski, ni Brian Ortega, ni Arnold Allen... no soy ninguno de esos. Yo soy el campeón del mundo y lo seguiré demostrando una vez más.

P. Defiende que lo supera en todo: striking, suelo, lucha, mentalidad...

R. Lo superó en todo. Hasta soy más guapo.

P. Afirma, además, que va a ser una pelea breve...

R. Va a ser cómo todos. En cuanto él se plante a pelear realmente conmigo y empiece a intercambiar golpes, ahí se acaba la pelea. Nadie puede intercambiar golpes conmigo, pero no solamente por mi poder, sino por la técnica que le aplico a cada movimiento, sabes? No se me ve venir. Los cambios de ritmo que meto es algo a lo que no están acostumbrados. No están acostumbrados al juego que propongo. En cuanto él se plante a pelear, en cuanto apunta el dedo hacia abajo, si lo hace desde el principio... ahí está acabado.

P. Cuando gane el 26 de octubre, ¿hacia dónde mirará?

R. Realmente es como que antes solía como decir más de voy a pelear con este y con el otro y voy a subir de categoría... pero ahora mismo yo estoy centrado en lo que tengo por delante. Ese trabajo del emparejamiento realmente es de UFC, entonces cuando me llamen y me digan que me tengo que enfrentar a quién sea, si quieren que suba de división, yo encantado, subiré... si quieren que defienda mi

TOPURIA: MA-TADOR' es la primera película-documental de Topuria. Relata su ilegada a la cima.

cho lo que es el juego de las fintas, sacar más combinaciones largas todavía, cambiar los ángulos, luego la parte del suelo también. Hemos afilado un montón de detalles para poder retener al rival todavía mejor, para que haya menos huecos... Así que he mejorado en muchísimas partes. A nivel físico también he mejorado mucho, en mi rutina de recuperación también... en todo.

P. ¿Cómo está siendo el papel de su hermano Alek ahora que ha firmado con UFC?

R. Ha cambiado un poquito en el sentido de que obviamente él tiene que estar súconcentrado per también en su preparación. Entonces, a lo mejor no compartimos de esa forma como compartíamos antes, porque él también se tiene que cuidar como es normal... pero bueno, él paginar el nacimiento de su hija con la preparación para la pelea?

R. Gracias a Dios que cuento con mucha ayuda. Mi mujer es excelente. La verdad que no, no me hace pasar por noches sin dormir ni nada parecido. Tenemos bastante bien organizado todo eso, por lo que la verdad que está afectando de forma positiva todos los acontecimientos a mi preparación.

P. Costó... pero se hizo oficial: Max Holloway. ¿Qué espera del 26 de octubre y su primera defensa del cinturón?

R. Lo primero que espero, como con todos, es que se presenten... porque antes del combate es la conversación de todos: 'Eh, bueno Ilia, lo han evitado para que no peleara conmigo o para que obtuviera la pelea por el cinturón. El tiene mucho que demostrar. Tampoco es tan bueno...'. Pero cada vez que se va acercando el combate y cada vez que se ven más cerca, la conversación va cambiando, el discurso cambia y ya es: 'Bueno, es súper bueno en el suelo, es bueno aquí, es bueno allá. No es un rival fácil...'. Lo único que espero de él es que

'¿Holloway? Lo único que espero de él es que se presente al combate"

> "Me da un poco de vergüenza proclamarme como una superestrella"

"Nadie puede intercambiar golpes conmigo. Es por la técnica que aplico"

"¿UFC en el Bernabéu? Pasará. La gente va a apoyar esa causa'

poder y la técnica que sen-Cuenta atrás para la pelea con Holloway en Abu Dhabi

La premiere de su película será el último acto público (salvo alguna excepción contada) que protagonizará Ilia Topuria antes de su pelea del 26 de octubre. El 'Matador' continuará con su exhaustivo campamento preparatorio con el objetivo de realizar con éxito su primera defensa de cinturón. Los que lo rodean, mientras, afirman que lo ven mejor que nunca. El lo confirmaba a MARCA. Quedan 37 días.

cinturón, también lo haré. Mi trabajo al final del día es prepararme como un profesional, como un verdadero atleta, presentarme con el que me digan y ganar mi combate. Y eso es lo que quiero hacer.

P. Entiendo que la pelea con O'Malley ya no es una opción tras su derrota con Merab Dvalishvili...

R. Pero bueno, algún otro combate mejor aparecerá, ¿sabes?. Es como lo mismo que con Paddy, ¿sabes?. Parecía un combate súper atractivo, pero es que si no estás al nivel yo qué puedo hacer. Sales derrotado.... siquiera antes de entrar al octágono conmigo. O sea, ni siquiera me hace falta entrar para que la gente sepa que soy mejor que tú. Entonces, ¿para qué pelear?

P. Ahora mismo hay varios campeones en UFC como Pereira o Makhachev que quieren ser doble campeón. Usted podría pelear en el peso ligero sin ningún tipo de problema... R. Claro que sí. Yo me sien-

to con la ambición de seguir superándome todos los días, de ser un ejemplo como atleta, de ser un ejemplo como persona, de inspirar y motivar a la gente. Esa es mi ambición realmente, más allá de cualquier cinturón o título que pueda obtener, entonces es lo que te digo, todo está en manos de Dios. Hay unos profesionales que se encargan de hacer los emparejamientos y yo estoy en sus manos. Lo que decidan, ahí estaré.

P. Por último, parece que se ha complicado lo de llevar la UFC al Bernabéu, ¿no?

R. ¿Por qué piensas así?

P. Los conciertos que se han pospuesto...

R. Bueno, pero eso no tiene nada que ver.

P. ¿Pasará?

R. Claro que pasará. O sea, los sábados normalmente, tú piensa que UFC cuando venga va a venir un sábado por la noche... los sábados por la noche hay partidos. ¿Sabes? Eso está aprobado. No van a decir nada. La gente va a estar encantada. O sea, hay razones y hay razones. Yo creo que la gente va a apoyar esa causa. •





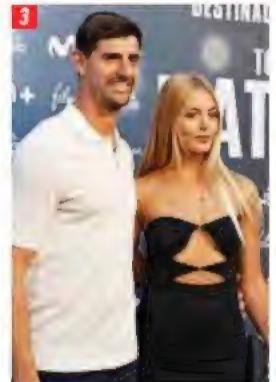





## TOPURIA COLAPSA CALLAO

- 1. Ilia, antes de entrar en la Premiere con la plaza abarrotada.

  2. Vini Jr. no se
- lo perdiá
  3. Courtois fue
- 4. Topuria
  saludando a
  Juan Ignacio
  Gallardo,
  director de

MARCA.

 Omar Montes vio el estreno.
 Carvajal firmó autógrafos y luego reconoció que Topuria es un referente

para él. 7. Sobera fue

uno de los primeros en llegar. 8. Álex Roca dejó de entrenar por un día para ir al cine. 9. Contador

muy sonriente.



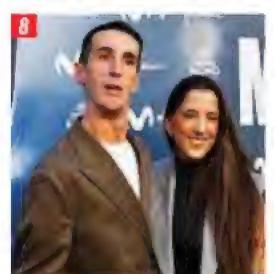



## El Matador, estrella de cine

ILIA TOPURIA VIVIÓ EN CALLAO UN BAÑO DE MASAS RODEADO DE SU FAMILIA, EQUIPO Y DE PERSONALIDADES DEPORTIVAS, DEL ESPECTÁCULO O REDES SOCIALES • SU PELÍCULA-DOCUMENTAL (TOPURIA: MATADOR') PROTAGONIZÓ UNA PREMIERE DE ALTURA ANTES DE LLEGAR A LOS CINES ESPAÑOLES E INTERNACIONALES



esde que ganó el cinturón del peso pluma de la UFC, llia Topuria (15-0) ya se ha dado muchos baños de masas. En Madrid, en 'su' Alicante, en el aeropuerto al llegar desde Los Ángeles... pero pocos como el de ayer 18 de septiembre. Subió al siguiente nivel. El 'Matador' paralizó por completo Callao con la Premiere de su película-documental: Topuria: Matador'.

"Vivir este cariño, este amor, no se puede explicar... Gracias a Dios por regalar-



Vivir este cariño y este amor... se me traba la lengua"

ILIA TOPURIA CAMPEON DE LA UFC

me tantos momentos tan emocionantes. Me siento tan agradecido que ahora mismo se me traban las palabras y la lengua", declaraba el campeón a MARCA antes de entrar a la sala.

A las 19:00 horas de la tarde del miércoles arrancó en la emblemática plaza madri-

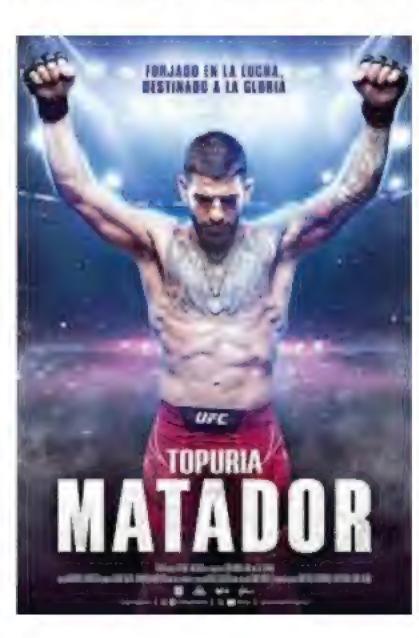

ESTRENO EN
CINES La pelicula-documental de Ilia
Topuria se podrá ver en
más de 300
salas de toda
España desde
este jueves
19 de sep-

tiembre.



Me siento muy identificado con Ilia Topuria"

DANI CARVAJAL JUGADOR DEL R. MADRID

leña una alfombra roja que fue espectacular y que contó con invitados de mucha altura... y de toda condición y ámbito: Omar Montes, Thibaut Courtois, Mishel Gerzig, Alberto Contador, Dani Cavajal, Fede Valverde... por mencionar a algunos de los que acompañaron al 'Mata-

dor', su familia y su equipo en este día tan especial.

"A ver cuanto dura él en un ring conmigo", bromeaba Carvajal cuando se le preguntó en MARCA cuánto duraría en una pelea con Topuria. Pero el campeón de la Eurocopa y futbolista del Real Madrid fue más allá: "Topuria es un gran deportista, ha logrado sobrellevar todas las adversidades hasta llegar a la élite de este deporte y lo puedo relacionar también con mi historia por los sacrificios y el trabajo duro, así que me siento muy identificado con él".

Su compañero Courtois, también presente, dejó un mensaje divertido y entre risas: "Topuria te mete una patada y te deja cinco meses sin jugar al fútbol".

También habló con MAR-CA uno de sus amigos más cercanos: Omar Montes. "Al final del segundo asalta se lo carga, acuerdate de mis palabras", decía en referencia al combate ante Holloway, del próximo mes de octubre. Estará allí. Y apunta a no ser el único que siga al 'Matador'... al fin del mundo.



CONOCE TODAS LAS NOVEDADES DEL SECTOR DEL AUTOMÓVIL Y MANTÉN TU PASIÓN SIEMPRE A PUNTO.









TRÁFICO



TECNOLOGÍA



INDUSTRIA



SALONES



COMPARADOR

marcacoches.com



## TODO EL DEPORTE AL ALCANCE DE TU MANO

Con la APP de MARCA te lo ponemos en bandeja



## iVive todo el deporte en directo!



**RESULTADOS Y** CLASIFICACIONES



ÚLTIMA HORA



**AGENDATV** 



**NOTIFICACIONES PERSONALIZADAS** DE TU EQUIPO



MODO OSCURO





¡Descárgate ya la APP!



Apple Store Google Play





## MARCA SPORT WEEKEND

MÁLAGA 2024

## UNA EDICIÓN DE ORO

Ven y participa GRATIS en todas las actividades



## 6ª EDICIÓN del 11 al 13 de OCTUBRE

Encuentros con deportistas
Zona gaming | Deporte en la calle
Mesas redondas | Ponencias |
Exhibición de la Patrulla ASPA
Y mucho más...



#MARCASPORTWEEKEND

WWW.SPORTWEEKEND.COM







































Dylan Ennis celebra en los últimos Playoffs de la Liga Endesa.

ALD PHOTO

## El UCAM busca otro milagro

## DYLAN ENNIS LIDERARÁ, DE NUEVO, A LA GRAN REVELACIÓN

Los universitarios vienen de un curso histórico • Son anfitriones de la Supercopa Endesa del fin de semana y sueñan en grande

## **EUGENIO MUÑOZ**

Una ilusión les persiguió. El baloncesto nacional alucinó en la última temporada con el equipo que soñó con todo, el UCAM Murcia. Llegó a la final de la Liga Endesa, fue tercero en la Champions y jugó una positiva Copa. Fueron la revolución y no quieren bajarse de ahí. Empezando por la Supercopa Endesa que abrirá el curso 2024-25. Será en su casa ante Real Madrid, Barça y el Unicaja.

El UCAM Murcia viene con una ilusión disparada. Para la nueva temporada mantiene a su bloque, sumando a Dani García y Vladimir Brodziansky. Seguirán sien-

## **PLANTILLA DEL UCAM**

| <u>LUCADOR</u> PR         | ROCEDENCIA |
|---------------------------|------------|
| 6. Dani García (B) BAXI   | Manresa    |
| 8. Howard Sant-Roos (A)   | Sigue      |
| 10. Troy Caupain (B)      | Sigue      |
| 11. Nemanja Radovic (A-P) | Sigue      |
| 12. Jonah Radebaugh (A)   | Sigue      |
| 19. Marko Todorovic (P)   | Sigue      |
| 20. V. Brodziansky (A-P)  | Joventut   |
| 21. Moussa Diagne (P)     | Sigue      |
| 22. Ludde Hakanson (B)    | Sigue      |
| 25. Arturs Kurucs (E)     | Sigue      |
| 31. Dylan Ennis (E)       | Sigue      |
| 35. Simon Birgander (P)   | Sigue      |
| 00. Rodions Kurucs (A)    | Sigue      |

do agresivos, con el talento de Hakanson, Troy Caupain, Rodions Kurucs o Simon Birgander. Y un líder, Dylan Ennis. El canadiense, que ya es un murciano más, lideró al equipo en puntos y asistencias (14,4+3,1), y confia plenamente. "¿Por qué no vamos a poder repetir?", dice a MARCA. El precedente es brutal, pues echó aValencia Basket y Unicaja de los Playoffs en los partidos de mata-mata. Casi nada.

Pero Ennis es la viva expresión del estado del UCAM. "Un grupo de locos", llegó a decir a MAR-CA Alejandro Gómez, director general. "Nada cambia. Somos un equipo parecido, Sito [Alonso, técnico) nos empuja y sabemos cómo jugar", explica el escolta. "Vamos día a día, nada está seguro", añade. Premisa clara.

## USMAN **GARUBA EN-**TRENA CON **EL MADRID**

El favorito de la Supercopa, el Real Madrid, tendrá la duda situada en Usman Garuba. El interior de Azuqueca sufrió problemas fisicos, pero entrena con sus compañeros. Su presencia, en duda.



¿Por qué no vamos a poder repetir de nuevo?"

"Trabajamos día a día y vamos a por todas de tapados"

DYLAN ENNIS JUGADOR UCAM MURCIA

Nombre a nombre, los focos en la Supercopa irán a otros. Es inevitable, ya que allí estarán el Real Madrid, campeón de todo lo que se jugó en España en la 2023-24. El Barça, necesitado de reacción. Y el Unicaja, que llega con jet-lagy alegría tras ser el flamante campeón de la Intercontinental de la FI-BA. El UCAM parte de tapado... pero motivado.

## EL TAPADO

Ennis lo utiliza como motivación. "Somos el underdog", relata. Es el término, propio de los Estados Unidos, con el que se define al equipo tapado. "Hay miradas hacia nosotros, lo sabemos. Pero no jugamos como un equipo que se confía por jugar la final ACB. Trabajamos día a día y vamos como tapados", analiza.

La pizarra de Sito Alonso volverá a plantear batallas que el UCAM sabe jugar y ganar. Físicas, en las que las rachas anotadoras ganan peso y tratando de salir victoriosos de emparejamientos que quizá no parecen ser beneficiosos por nombre. Con una mentalidad que no engaña a nadie. "Queremos volver ahí. A los mejores partidos", cuenta su líder.

El UCAM se presenta en la línea de salida con ilusión y ambición a partes iguales. "Es el tiempo del business", cierra Ennis con una sonrisa inconfundible y un estilo, con una marca de ropa propia en la que la palabra Murcia tiene peso, que buscará el gran golpe. Porque la confianza existe en la revelación del curso. "Sueño con que nos vuelvan a respetar en todos lados", sentenció Sito Alonso a Radio Murcia. Algo más que la alternativa a Madrid, Barça y el Unicaja.

## Heurtel se va a la Liga China

## A LOS SHENZHEN LEOPARDS

El base ha estado perseguido por la polémica los últimos años

## NACHO DUQUE

Thomas Heurtel ha encontrado nuevo destino. Después de abandonar el Zenit de San Petersburgo, en el que jugó las dos últimas temporadas á las órdenes de Xavi Pascual, el base francés jugará en los Shenzhen Leopards de la Liga China.

En las últimas temporadas, la polémica ha perseguido al base de 35 años. En 2021, cuando no contaba para Jasikevicius, el Barcelona le abandonó en el aeropuerto de Es-

tambul después de descubrir que negociaba ABANDONADO con el Madrid y no con el Fenerbahçe como había insinuado.

**APARTADO** POR LASO Y SIN IR CON LA

POR EL BARÇA,

Esa temporada la acabó en el ASVEL, pero pa- SELECCIÓN ra siguiente firmó con los

blancos. Acabó apartado por Pablo Laso tras una salida nocturna antes de un partido en Atenas. El Madrid no renovó a Heurtel y se comprometió con el Zenit. Y nueva polémica.

Tras la invasión rusa en Úcrania, la Federación Francesa le advirtió que no sería convocado para la selección si jugaba en un equipo de Rusia. Disputó el Eurobasket de 2022, pero finalmente fichó en San Petersburgo. No ha vuelto a su equipo nacional.

Este verano, dejó el Zenit y, aunque tiene calidad para jugar en la Euroliga, se marcha a China.

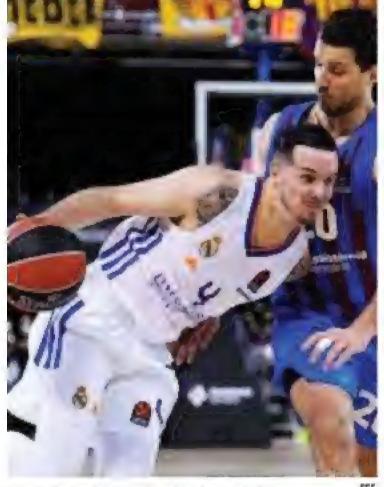

Heurtel, ante Laprovittola en un Clásico.

## BASKET EN BREVES

## **FIBA CHAMPIONS EL ANDORRA AVIVA EL SUEÑO**

El MoraBanc Andorra ganó al Amberes 91-73 en la previa de la Champions y jugará ante el

Telekom Bonn.

EUROPEO

## NBA LOS HEAT **RESPONDEN A** DONALD TRUMP

La franquicia de Miami denunció el discurso del expresidente y candidato en contra de los inmigrantes.

## EL DERBI DE AFICIONES



## 10 de Noviembre 2024 · 09:00h

(Una carrera para volar. 10K homologado. De C/Padre Damián hasta Paseo de los Melancólicos)

www.derbidelasaficiones.com

Colaboradores



Patrocinadores



b

Media Partners











Organizador



## **CAPITANES Y** LEYENDAS

Borg, que dirige a Europa, y McEnroe, capitán de Resto del Mundo. posan con el trofeo de la Laver Cup en el Uber Arena de Berlin.

## **Un Barcelona** de lo más familiar

## **BALONMANO OTRA SAGA**



El hijo de Ortega juega en Champions y Asobal

JORGE DARGEL

Hace una semana, Antonio Carlos Ortega vivió una de victorias más especiales desde su llegada al banquillo del Barça en el verano de 2021. Fue en el primer partido de la Liga de Campeones con triunfo ante el Kolstad. Ŝu hijo Manuel debutó en partido oficial con el primer equipo azulgrana y anotó un gol en la pista del conjunto noruego. El pasado fin de semana debutó también en la Liga Asobal. Hoy volverá a estar disponible para el duelo de Champions ante el Szeged en el Palau (20.45 horas).

"Es un orgullo lo de Manuel, pero no deja de ser algo anecdótico. Estoy muy contento por el chico, pero lo afronto como una situación natural", señala para MARCA Carlos Ortega, consciente, por otro lado, de la dificultad que conlleva el hecho que su padre sea el preparador del equipo. "Al ser mi hijo, quizás le exijo más que al resto. Además, ser el hijo del entrenador no es fácil también para él. Pero en cuanto Hampus [Wanne] vuelva al

CARLOS ORTEGA ENTRENADOR DEL BARCELONA

Para

Manuel no

es fácil, al

ser mi hijo

quizás le

exijo más

que al resto"

equipo tras su lesión, todo volverá a la normalidad", puntualiza.

Primero fueron los Valero Rivera a finales de la década de los 90 y principio de los 2000. Luego, siguieron sus pasos Xavi y Alex Pascual hace un lustro. Ahora, los Ortega. Manuel se ha ganado esta oportunidad por méritos propios como exponente de la extraordinaria base del club catalán. "Es la mejor opción que tenemos, un jugador que no se complica y que está haciendo bien su trabajo. Que disfrute lo que juegue y que lo haga lo mejor posible cuando esté con el primer equipo", explica Carlos Ortega, que hizo debutar a su hijo en el torneo de Doboj en Bosnia en agosto de 2023.

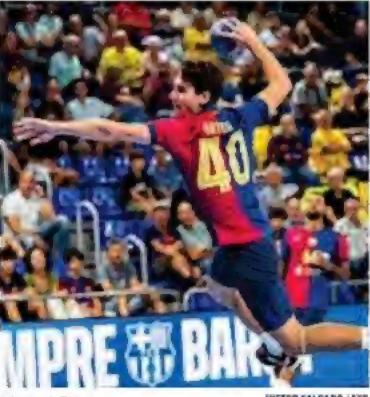

Manuel Ortega.

## Una Laver Cup española

## **TENIS EL SANT JORDI DE BARCELONA OPOSITA A SER LA SEDE PARA 2026**



Federer y su equipo ven a la capital catalana un punto estratégico con el tirón de Alcaraz e la Ciudad Candala La La Ciudad Candala Candala La Ciudad Candala Candal de Alcaraz • La Ciudad Condal podría tomar el relevo de Berlín en Europa



A Roger Federer y Team8, empresa que tiene los derechos de la Laver Cup, competición que nació en 2017, no se les escapa como España es un punto estratégico para el futuro inmediato por el tirón de Carlos Alcaraz. En tierras españolas se celebran desde 2019 las Davis Cup Finals, ahora bautizadas como Final a 8, y Barcelona se posiciona, según ha podido saber MARCA, para ser la ciudad escogida para ser la sede de la Laver Cup de 2026 en su regreso al viejo continente.

Cabe recordar que el torneo es itinerante y se disputa un año en Europa y otro en Norteamérica. Aunque Federer ya ha avanzado que su intención, a partir de 2027, es expandir fronteras y llegar al continente asiático. La Ciudad Condal es la favorita para dentro de dos

años y presentaría como escenario el majestuoso Palau Sant Jordi, un pabellón multiusos en el que se han organizado finales de la Copa Davis, Masters nacional de la RFET, Final Four de la Euroliga, Mundiales de natación, de balonmano, de baloncesto...

Barcelona tiene mucha tradición tenística, no en vano organiza anualmente el torneo Conde de Godó. La ciudad recibirá un gran impacto internacional a nivel de imagen. Los 12 tenistas presentes, además de Federer, aseguran seis días de actividades promocionales en la ciudad más allá de la estricta competición que se juega desde el viernes al domingo.

La capital catalana es referente en el mundo del deporte como lo demuestra que estos días está albergando la Copa América de vela. Otro de los aspectos a su favor es su conexión de vuelos a nivel internacional, que permitiría la llegada sin problemas de todos los participantes. El equipo de Federer estudia al detalle de la localización de la competición, que en Europa ha viajado por Praga, Ginebra, Londres y ahora Berlín.

## **INDIVIDUAL Y DOBLES**

En tierras alemanas ya está Carlos Alcaraz, que se ejercitó ayer al lado del noruego Casper Ruud durante algo más de hora y media. Los dos tenistas alucinaron con las dimensiones de la central del Uber Arena, un pabe-

Las dudas de Federer

sobre el futuro de Rafa

Roger Federer no había vuelto a pisar

Cup desde que colgó la raqueta hace

dos años en el O2 de Londres. El sui-

zo volvió a hacerlo ayer para presen-

que ha estado trabajando los últimos

18 meses. El suizo se refirió a las op-

de volver a ganar un grande: "Con

do los dos últimos años".

Rafa no sabemos qué va a pasar, es

duro predecir porque apenas ha juga-

ciones que tiene su amigo Rafa Nadal

tar su nueva raqueta Wilson con la

la pista de color negro de la Laver



EDICIÓN de la Laver Cup sería la que se celebraria en territorio español

llón NBA con unos fondos de más de 10 metros de longitud.

Carlitos tiene previsto saltar a la pista en dos ocasiones: un individual y un dobles. Como se puntúan más las victorias del segundo y tercer día (2 y 3 puntos), se da por hecho que la primera aparición del único español en liza será este sábado 21 de septiembre.

El campeón de cuatro grandes ha viajado con la compañía de su preparador físico, Alberto Lledó, y su fisioterapeuta, Juanjo Moreno, además de su agente Albert Molina. El próximo lunes volará directamente a Pekín donde el jueves 26 empieza el torneo de categoría 500 donde Alcaraz defiende las semifinales.

el número uno mundial, Jannik Sinner. El italiano estrenará en la gira asiática equipo con la presencia de Marco Panichi y Ulisés Badio, que en su día trabajaron junto a No-

## VIAJE A PEKÍN

Allí se reencontará con vak Djokovic. •

## Ana Peleteiro vuelve a casa

## **DEJA GUADALAJARA POR RIBEIRA**

Confirma que su pareja, Benjamin Compaoré, es su nuevo entrenador

## TOMÁS CAMPOS

Ana Peleteiro demostró ayer, una vez más, que su popularidad trasciende las fronteras del atletismo con una multitudinaria rueda de prensa en la sede de la Federación en la que explicó los motivos por los que abandona el 'Team Pedroso' en Guadalajara tras ocho años de fructífera colaboración con el entrenador cubano.

Peleteiro confirmó lo que era un secreto a voces, que se va a su natal Ribeira, donde han construido un moderno módulo cubierto de atletismo, para trabajar a las órdenes de su pareja, el también triplista Benjamin Compaoré. "Después de 13 años fuera, mi corazón me pedía volver a mi refugio, que es Galicia, y ahora mi entrenador será Benjamin, mi marido y compañero de vida. Ha sido un proyecto que se lo he ofrecido yo a él. Lo quiero dejar claro. En ningún momento me lo ha ofrecido él a mí", puntualizó.

## PENSANDO EN LUA

Ana reveló que el bienestar de su hija Lúa, de casi dos años, ha pesado mucho en su decisión, que ya rondaba por su cabeza desde que dio a luz en diciembre de 2022, aunque la espoleta definitiva fue su amargo sexto puesto en



Entiendo a la gente que duda de este cambio porque me iba bien con lván"

Yo le he ofrecido el proyecto a Benjamin y no al revés, que quede bien claro"

ANA PELETEIRO TRIPLISTA



los Juegos de París. "Quiero ver crecer a Lúa en el mismo entorno familiar que yo tuve y eso no era posible en Guadalajara", precisó la gallega, que entiende que haya gente que cuestione su decisión.

"Entiendo que provoque dudas y desconfianza porque mi dúo con Iván funciona, es evidente. Me lo tomo como que la gente quiere seguir viéndome ganar y eso es el mejor regalo que me pueden hacer. Mi miedo era recibir un rechazo suyo porque mi relación personal con él era más valiosa que la deportiva, pero no ha habido nada de eso", explicó una emocionada Peleteiro con los ojos llorosos. La campeona de Europa aseguró que estará lista para la temporada de
pista corta, donde le espera un Europeo y un
Mundial en apenas dos
semanas: "Quiero seguir
representando a España,
que es mi mayor orgullo
y cuando estoy más motivada, para hacer sonar
nuestro himno". •

## LÁGRIMAS DE AMISTA

Ana Peleteiro lloró durante su rueda de prensa cuando habló de su exentrenador Iván Pedroso, al que siempre estará agradecida.



## EN BREVE



Adrià bate a Aranburu sobre la linea de meta.

## CICLISMO • GP VALONIA

## **ADRIÀ BATE A ARANBURU Y ESPAÑA HACE DOBLETE**

que satisfecha. Porque su ciclismo tiene presente y futuro. En el Gran Premio de Valonia, una de esas citas del final de calendario en el que las dificultades son elevadas por la dureza del terreno y la complejidad del tipo de carrera, Roger Adrià (Red Bull-BORA) y Alex Aranburu facturaron un inmenso doblete. El de la marca de bebidas energéticas batió sobre la línea al campeón nacional para una de las mayores exhibiciones del curso.

España tiene que estar más

Recordó, en cierta medida, al mágico final de Itzulia en el que las joyas de futuro, Juan Ayuso y Carlos Rodríguez, entraron prácticamente de la mano en meta victoriosos. Adrià y Aranburu, talentosos en la definición y con piernas excelentes, tuvieron la valentia y descaro para ganar entre castillos belgas y en la preciosa Ciudadela de Namur. En la ascensión todo salió de cara. Pocos ataques, uno de Zimmerman (Intermarché) fue el más peligroso, y una colocación perfecta para el final. Antes se cayó Trentin y generó cierto caos. Dejando una batalla 100% patria. Aranburu cambió primero de paso, Adrià esperó y fue capaz de tirar de riñón en los metros finales. Se supo ganador pronto y el éxtasis llegó.

"Por fin he ganado con el Red Bull. Tenía muy buenas piernas desde LaVuelta y me encontré fuerte", reclamó Adrià. Premio tremendo después de su gran trabajo en la ronda española, donde colaboró en el asalto de Primoz Roglic a Ben O'Connor en las rampas de Moncalvillo y fue un baluarte clave en el Picón Blanco. Además, irá, junto a Aranburu, al Mundial de Zürich.

## VOLEIBOL

## **GUAGUAS EMPIEZA GANANDO EN CHAMPIONS**

pions League con un

trabajado triunfo por 3-

1 sobre el Benfica portu-

gués en la ida de la pri-

mera ronda de la fase

previa (27-25, 25-20,

21-25 y 26-24).

El Guaguas

grancanario ha

comenzo su tra-



está en la final de la Copa Louis Vuitton-Torneo de Desafiantes. El American Magic sigue vivo para las dos mangas de hoy, tras su doble victoria de ayer ante el Luna Rossa (4-3 en el total).

DIRECTOR

@jigallorda

**Emilio Contreras** 

JUAN IGNACIO GALLARDO

**DIRECTOR ADJUNTO** 

econtreras@marca.com

**VELA · COPA AMÉRICA** 

**EL INEOS ESPERA RIVAL EN** 

## DIRECTOR DE CONTENIDOS

Felipe del Campo telme delcompo@rodromarca.com **SUBDIRECTORES** 

Carlos Carpio cartos carpio@morca.com Gerardo Riquelme Mario Gómez mario@unidodeditoriol es Juan Ignacio García-Ochoa

## REDACTORES JEFE Roberto Palomar Jose Félix Diaz

josefelix diazigmarca.com Fernando Carnerero foormererollimanca.com José Maria Rodriguez JADISYNOLIE PRIMARICO, COM

Javier Dominguez

## **DOBLE TRIUNFO ANTE** ITALIA EN EL MUNDIAL

**HOCKEY PATINES** 

España alcanzó, en hombres y

en hombres mujeres, los cuartos de final del Mundial de Novara con un doble triunfo ante la anfitriona, Italia. La selección femenina venció 0-3 y la

masculina 3-4. Francia y

Suiza serán los respecti-

vos próximos rivales.

Juan Carlos Diaz

Rafael Sahuguillo

Germán Pizarro

rvoreio@rodiomerco.com

rsahugu No Bradvamarca.com

german pizarro@marca.com

ACCITAMBURGO DOMI

Raúl Varela

**Volanda Santander** yrótoralá sámtandértérnárótá cárti

Carlos Sacristán corlossocrestori@marca.com Alberto Benitez alberto beniteziamerco.com Francisco Villalobos

## ADMINISTRADORES Marco Pompigneli

do de blaugrana.

Laura Mugica

**DIRECTORA DE NEGOCIO** Gema Morgas

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD Unidad Editorial, S. A.

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD Sergio Cobos



## **EDITORA**

Unidad Editorial Información Deportivo, S.L.U. Avenida de San Luis, 25 de Madrid (28033) Teléfono de contacto. 914435000





RADIO

**David Sánchez** 

SAN FRANCISCO

De lunes a viernes

de 10 a 11 h.

o que está logrando el técnico alemán no

lo esperaba ni el más optimista de los op-

timistas de Can Barça. Transmite tranqui-

lidad, tiene las ideas muy claras y sabe

conocedor de la grandeza de la institución, sa-

biendo que no es momento para fichajes de relumbrón. Sabe lo que hay y lo que tiene, y sin

quejarse, ni exigir, trabaja para implantar su idea

futbolistica en un club donde no se acepta cual-

quier idea futbolística. No conoce a nadie (o eso parece) de los diferentes entornos del club, con lo

cual se aleja de la posible toxicidad que eso le

produciria. Vamos, que Hansi Flick es un

currante, que no ha venido aquí

por el sol, la playa y los millones.

Le apetecía el reto de entrenar

a un gran club, sin dinero, pero

con una generación de jóvenes

Sigo pensando que el Real Ma-

drid es el favorito para ganar la Li-

ga, no por futbol, pero si por plantilla,

tanto por calidad como por amplitud. Pero mientras tanto, toca disfrutar con este Barcelona, que

muerde, que aprieta y asfixia al rival arriba, que

va sobrado de piernas y que tiene un diamante de 17 años que es la envidia de medio mundo. La

pena es que la plantilla es muy corta, que el fon-

sanciones y demás, pueden provocar que la tem-

porada se les haga muy larga, pero de momento

toca disfrutar y reconocer que Flick es un crack.

Al margen de Lamine y demás, el técnico alemán ha conseguido construir un bloque donde juega Marc Bernal ante la imposibilidad de fichar un

mediocentro y el equipo no se resiente, se lesiona

de gravedad Bernal (qué buena pinta tiene este

chaval) juega Marc Casadó y tampoco se resien-

ten. Los jugadores creen en la idea de Flick y lo demuestran ganando y jugando a las mil maravillas.

También se nota con las 'facturitas' que algunos le

PD: Laporta sigue con Nico Williams en la ca-

beza y la próxima temporada, palancas median-

te, lo volverá a intentar. Sueña con verlo vesti-

están pasando a Xavi, especialmente Pedri.

do de armario es el que es, y que las lesiones,

que son el futuro del club.

perfectamente al club que ha llegado. Es

DESPIERTA

## Mièrenies 18 de contiembre

| LINE CHIES | to be selectione |      |
|------------|------------------|------|
| Numero:    |                  | 6273 |
| Serie:     |                  | 037  |

## Super Once

## Miércoles 1B de septiembre

01-02-08-10-11-15-17-24-26-35 39-55-56-59-65-69-74-75-76-85

01-05-15-25-28-31-40-43-48-50 51-52-54-62-67-73-76-77-81-84

01-03-05-06-09-14-19-26-27-38 41-43-46-52-56-61-65-72-80-82

01-19-20-24-27-30-37-38-40-41 43-49-51-53-60-63-70-72-75-85

01-04-10-13-25-36-38-50-51-52 55-57-61-63-64-70-75-77-78-81

## Triplex de la Once

## Miércoles 18 de septiembre

| Sorteo 1: | 386 |
|-----------|-----|
| Sorteo 2: | 215 |
| Sorteo 3: | 326 |
| Sorteo 4: | 876 |
| Sorten 5: | 446 |

## Eurojackpot

| Total Control | OF REAL PROPERTY. | septiembre |    |   |
|---------------|-------------------|------------|----|---|
| 01            | 0.3               | 13         | 24 | 4 |

## Cuponazo de La Once

## Viernes 13 de septiembre

| Número:        | 43478 |  |
|----------------|-------|--|
| Serie La Paga: | 017   |  |

## Sueldazo de La Once Domingo 15 de septiembre

| Número:             | 55459      |
|---------------------|------------|
| Serie:              | 004        |
| Premios adicionales |            |
| Número: 1695t       | serie: 00  |
| Numerox 27343       | serie: 028 |
| Número: 33523       | serie: 043 |

serie: 027

## Primitiva

LO QUE

ESTÁ LOGRANDO

EL TÉCNICO

**NO LO ESPERABA** 

NI EL MÁS

**OPTIMISTA** 

Número: 84360

## Lunes 16 de septiembre

|       |        | ,        |        |          |       |
|-------|--------|----------|--------|----------|-------|
| 01    | 09     | 11       | 34     | 35       | 44    |
| Comp  | il: 13 | Reint: 9 | El jok | er: 1 22 | 9 547 |
| Espec | tal .  | 0        |        |          | 0,00  |
| De 6  |        | Ď        |        |          | 0,00  |
| De 5  | * C    | 2        |        | 58.8     | 19.29 |
| De 5  |        | 85       |        | 2.5      | 37,30 |
| De 4  |        | 5.055    |        |          | 62,06 |
| De 3  |        | 100.541  |        |          | 8.00  |

## **Gordo Primitiva**

## Domingo 15 de septiembre

| 02     | 08    | .27 | 40  | 52     |
|--------|-------|-----|-----|--------|
| Clave: | 4     |     |     |        |
| 5+1    | 0     |     |     | 0.00   |
| 5+0    | 0     |     |     | 0.00   |
| 4+1    | В     |     | 23. | 377,68 |
| 4+0    | 122   |     |     | 275,15 |
| 3+1    | 779   |     |     | 49,25  |
| 3+0    | 7:193 |     |     | 17,33  |
| 2+1    | 13.59 | 7   |     | 7,06   |
| 240    | 11790 | 10  |     | 3.00   |

## Euromillones

## Martes 17 de septiembre

| 213      | 30         | 32 | 41          | 44      |
|----------|------------|----|-------------|---------|
| Estrella | s: 01 y 10 | E  | Millón: GN8 | 127244  |
| 5+2      | 0          |    |             | 0.00    |
| 5+1      | D          |    |             | 0,00    |
| 5+0      | 4          |    | 159         | .071,52 |
| 4+2      | 19         |    | 1,          | 976.04  |
| 4+1      | 460        |    |             | 150,35  |
| 3+2      | 917        |    |             | 79,73   |
| 4+0      | 1.158      |    |             | 44,37   |
| 2+2      | 13.86      | 8  |             | 18,52   |
| 3+1      | 20.77      | 4  |             | 13,79   |
| 3+0      | 49.65      | 0  |             | 10,75   |
| 1+2      | 73.05      | 6  |             | 8,84    |
| 2+1      | 296.9      | 19 |             | 6,85    |
| 2+0      | 752.8      | 33 |             | 4.35    |

## Miércoles 18 de septiembre

| 03   | 11     | 16       | 20 | 32      | -48    |
|------|--------|----------|----|---------|--------|
| Comp | lement | ario: 49 |    | Reinte  | gro: 2 |
| De 5 | 1      |          |    | 1.531.2 | 10,76  |
| De 5 | + C 2  |          |    | 82.6    | 34,14  |
| De 5 | 1      | 02       |    | 8       | 110,14 |
| De 4 | 5      | .246     |    | i       | 23,63  |
| De 3 | 9      | 3.290    |    |         | 4 00   |

## PARA CONFIRMAR CONSULTAR LISTAS OFICIALES

LA CARA NORTE

odri puso la palabra 'huelga' sobre la mesa. El calendario empieza

a ser inasumible para

tas. No es de ahora. Llevamos

carga de partidos que se está

traduciendo en un reguero de

lesiones pero también en una

prano, puede llegar a los aficio-

tantos partidos? ¿Son necesa-

donde, en España, se mezcla la

Champions con la Liga porque,

LAS LESIONES rio? Un país como

jornadas de Liga en el mes de

Nadie le pone el cascabel al

gato en aras de la pasta. A más

partidos, más ingresos para to-

dos los agentes de la industria,

incluidos los jugadores que ha-

blan de huelga. Pero la canti-

dad baja la calidad. Es expo-

nencial. Más no es mejor. Es

¿Aporta algo un Mundial de

clubes al final de una tempora-

da que, de por sí, va a ser exte-

nuante? ¿Le cambia la vida al

futuro ganador de la Cham-

pions perder o ganar el Mun-

dial de clubes? ¿Es necesario

jugar un engendro llamado La

la Eurocopa y el de la Copa

Finalisima entre el campeón de

América? ¿Va a algún lado ese

España-Argentina? Por cierto,

no tiene ni fecha, no hav mane-

ra de encajarlo en el calendario

Huelga, como ha insinuado

porque hay más partidos que

Rodri, o 'gran sentada', como

reclamaba Luis Aragonés, el

fútbol de élite necesita una re-

pensada en su estructura de

competiciones. Aligerar el ca-

lendario no tiene por qué ser

un drama ni una ruina econó-

dicos o la saturación a la que

se somete al aficionado cuyo

bolsillo, por cierto, no es un po-

mica. Ruina son los partes mé-

botellines.

zo sin fondo.

simplemente más.

literalmente, no ca-

ben las competicio-

nes en el calenda-

el nuestro, con su

idiosincrasia vera-

te asimilada, ¿ne-

cesita cuatro

niega perfectamen-

rias semanas como la actual.

¿De verdad necesitamos ver

saturación que, tarde o tem-

nados.

EXISTE EL

PELIGRO DE

Y DE QUE EL

**AFICIONADO** 

SATURADO

agosto?

ACABE

varias temporadas con una

el físico de los futbolis-

Roberto Palomar

ENECESITAMOS

VER TANTOS

PARTIDOS?



## Muy fans del deporte en Tv

Esta pamilia se publica cos el horario pessmula

## CANALES DEPORTIVOS

| 06.00 | FIM JuniorGP World Champion-       |
|-------|------------------------------------|
|       | ship: Circuito de Jerez: Primera y |
|       | segunda carrera                    |
| 07:10 | Urban World Series: Extreme        |
|       | Barcelona: Final de Trampolín      |
| 08.45 | FIA Formula 4: Prueba Valencia     |
| 09.40 | Territorio montaña FEDME           |
| 22.00 | Tierra da campanner                |

TELEDEPORTE

Tierra de campeones Campeonato de España de Gravel FIFA Futsal World Cup: España-Nueva Zelanda Campeonato de España de Tenis

de Mesa inclusivo: Finales. Desde World Triathlon Cup: Esprint: prueba elite masculina Paris 2024. Natación.

Paris 2024. Atletismo. #somes triation Racing for Spain Moto Avenue Sydney Marathon Vuelta Ciclista a España: Infiesto Valgrande-Pajares, Cuitu Negro

Unicredit Youth America's Cup: Clasificatorias. Campeonato de España de Tenis de Mesa inclusivo

Racing for Spain Moto Avenue #somos triation Territorio montaña FEDME

#VAMOS

17.00

Bakala

Tierra de campeones

## Roja - Benfica

**MOVISTAR LALIGA** 

Barcelona

**MOVIS, LIGA CAMPEONES** 

Manchester City - Inter

UEFA Champions League: PSG-

**UEFA Youth League: Estrella** 

Magazine Europa League

Tarde de Champions

UEFA Youth League: AS Monaco-

UEFA Champions League: PSG -

UEFA Champions League: Atlético

de Madrid-RB Leipzig, Simeone

y sus pupilos inician un nuevo

curso europeo con la ilusión de

emular aquellas temporadas con-

tinentales donde fueron capaces

de plantarse en la final. Aunque

la competencia es máxima, es

innegable que el equipo se ha

reforzado esta temporada y

dispone de una de las plantillas

más completas de cuantas se

disputan la primera edición de

esta nueva Champions League.

UEFA Champions League: Mónaco

Fevenoord - Blayer Leverkusen

UEFA Champions League: Estrella

Noche de Champions

**UEFA Champions League:** 

09.20 UEFA Champions League:

Roja-SL Benfica

FC Barcelona

08.30 Lo mejor de Bakalá 07.25 LaLiga VS: Lamine Thior y Antonio 08.45 Locos per el golf Noche de Champions LeMond: un americano en Paris Jomada 5 12.25 Informe Plus+: Puro Djalminha UEFA Youth League: AS Monaco-09.50 LaLiga Power Williams y Mansell: Red 5. La.

historia de cómo el equipo de Formula 1 Williams y el piloto Nigel Mansell se unieron para, contra todo pronóstico, ganar el Campeonato de Pilotos. 19.00 Enzo Ferrari, Todo al rojo, Con 10 años Enzo Ferrari acudió a ver una carrera de coches. Desde ese momento su amor por la velocidad marcó su vida y la de todos.

Informe Plus+: La Vuelta 26 20.55 Nadal-Federer y el partido del siglo. Diez años después del partido que enfrento a Rafa Nadal y Roger Federer por el titulo de Wimbledon en 2008, este documental repasa los detalles del que pasará a la historia como el partido del siglo. El alpinista

Informe Plus+: Maria Jesüs Rosa, derecho a boxear Noche de Champions

Skoda-Tour de Luxembourg

Skoda-Tour de Luxembourg

Maratón que se celebra anual-

English Open. Tercera ronda.

FEI World Cup: Williamsburg

Skoda-Tour de Luxembourg

Louis Vuitton America's

Cup: Challenger Serie:

Semifinal

The Minute.

un minuto

English Open.

Reino Unido

English Open.

Reino Unido

00.35 Skoda-Tour de Luxembourg

Desde el K2 Crawley,

Val di Fassa Trentino

Desde el K2 Crawley.

English Open. Tercera ronda.

La actualidad del deporte, en

UCI MTB World Championships:

Skoda-Tour de Luxembourg

Desde el K2 Crawley, Reino Unido

mente en Sidney, Australia, cada-

Desde el K2 Crawley.

Sydney Marathon.

mes de septiembre

Desde el K2 Crawley,

**EUROSPORT 1** 

12.30

English Open.

Reino Unido

English Open.

Reino Unido

Programa LaLiga EA Sports: 08.55 Programa LaLiga HyperMotion: LaLiga VS: Jesús Owono e Isabel 11.20 Crónicas de LaLiga: Jornada 5 LaLiga EA Sports: Sevilla - Getafe

Programa LaLiga EA Sports: Jornada 5 Programa LaLiga HyperMotion: Jornada 5

LaLiga World LaLiga Power LaLiga VS: Abu Bassinga y Nico Crónicas de LaLiga: Jornada 5 LaLiga EA Sports: Girona - Barce-

Programa LaLiga EA Sports: Programa LaLiga HyperMotion:

Jornada 5 LaLiga Show: Jornada 6 LaLiga Best 11 LaLiga EA Sports: Real Sociedad Real Madrid

## 00.05 Crónicas de LaLiga: Jornada 5 00.35 LaLiga Power

## **EUROSPORT 2**

Skoda-Tour de Luxembourg Primera etapa English Open. Desde el K2 Crawley, Reino Unido Louis Vuitton America's Cup: Vuelta Ciclista a España. La clásica ciclista española alcanza su edición 79, con un recorrido de 3265 kilómetros repartidos en 21

Grand Prix de Wallonie: Prueba Skoda-Tour de Luxembourg:

Primera etapa Skoda-Tour de Luxembourg Junglinster-Schifflange: Segunda Desde el K2 Crawley, Reino Unido UCI MTB World Championships: Val di Fassa Trentino Grand Prix de Wallonie: Prueba FIA World Endurance Champion-

ship: 6 Horas de Fuji

Super League Triathlon: Chicago Skoda-Tour de Luxembourg: Segunda etapa Boxing World Weekly UFC: Sean O'Malley - Merab Dvalishvilic Artes Marciales Mixtas.

60.30 FEI Jumping World Cup: Wil-Skoda-Tour de Luxembourg

## **MOVISTAR DEPORTES**

08.00 MLB: San Diego Padres - Houston Interceptados por la NFL Indycar: Highlights Big Machine Music City Grand Prix Track and Field Weekly 12.05 WNBA: Washington Mystics -New York Liberty Diamond League: Bruselas, Final 2 Interceptados por la NFL

Transworld sport 16.55 17.50 En estado puro Track and Field Weekly 18.10 Indycar: Highlights Big Machine Music City Grand Prix Ultima cita de la temporada del IndyCar que tiene como escenario el oval de

Nashville. Interceptados por la NFL 20.00 WNBA: Seattle Storm - Las Vegas Aces Transworld sport

WNBA: Washington Mystics -New York Liberty: Llega el turno de las chicas. La WNBA comienza con el mejor baloncesto femenino del planeta. Doce equipos serán los protagonistas de una nueva lucha por el anillo 23.55 Track and Field Weekly

Indycar: Highlights Big Machine Music City Grand Prix 01.25 Chasing History

## **GOL PLAY**

Hércules, sus viajes legendarios: Hercules on Trial. Hércules, sus viajes legendarios: Top God.

Hércules, sus viajes legendarios: Hércules, sus viajes legendarios:

14.00 Directo Gol. Programa que analiza, con los mejores especialistas y los resúmenes más amplios de la televisión en abierto, lo que ocurra en cada jornada de LaLiga y la Copa del Rey

El Equipo A: Cambio de personali-El Equipo A: Viene el A-Team. El Equipo A: Solo para socios.

Walker Texas Ranger: Wedding 19.25 Walker Texas Ranger: The Aveng-

ing Angel. Birecto Gol: Minuto a Minuto: Directos a la Champions Directo Gol. Programa que analiza. con los mejores especialistas y

los resúmenes más amplios de la televisión en abierto, lo que ocurra en cada jornada de LaLiga y la Copa del Rey Bellator MMA. Artes marciales 01.00

mixtas 02.30 Teletienda

## DAZN 1

Marc Marquez, All In: Ilusión, Talento, Campeón, Pasión y Volver Dare to Rise: Ludovic Fäbregas: Ludovic Fäbregas es el primer protagonista de la serie Dare lo Rise de la EHF. El jugador de Perpiñán dejó el Barça para pasar a jugar en el Veszprém, equipo húngaro que se ha convertido en el gran dominador de su país y

que quiere reinar en Europa EHF Champions League: Barça-Pick Szeged: Los equipos más potentes y competitivos de Europa luchan por el titulo de campeón de la EHF Champions League, la máxima competición de clubes del balonmano

22.27 Dare to Rise: Sander Sagosen & Niklas Landin: Disfruta del segundo capítulo de la serie Dare to Rise', documental de la EHF Champions League, un episodio que trata las figuras de Sander Sagosen y Niklas Landin Dare to Rise; Elias Ellefsen à Skipagotu: En el tercer capitulo de la serie 'Dare to rise' de la EHF presentamos a Elias Ellefsen à Skipagotu, el jugador del THW Kiel, presente en la Final Four de

la EHF Champions League

Premier League: Aston Villa-

22.52

## **CANALES GENERALISTAS**

LA2

Peterssen y Salvador Gómez.

Al filio de lo imposible: Monográ-

Mario Siciliano. Interpretes:

Curro Jiménez: La Dolorosa.

Grandes documentales

Gianni Garko, Ivan Rassimov v

Con la colaboración de Elisenda

Culturas 2. Con Tánia Sarrias.

Reformas extraordinarias de

Vorkshire del Geste.

Herráiz y David Calle.

LateXou con Marc Giró

Festivales de verano

Komo nos reimos!

Ay, Carmen!

Mi familia en la mochila: Ruta del

George Clarke: Estación de policia.

Condor: Quito-Mancora-Trujille.

Cifras y letras Con Aitor Albizua.

Con la colaboración de Elena

La 2 express

Documenta2

fico: Ries.

cocina de altura.

Elisa Montés

Documenta2

Grantchester

19,40

01.10

02.10

06.00 Telediario matinal. Con Sirún Demirilán v Álex Barreiro. 08.00 Lahorade La1 Mañaneros Informativo territorial 14.10 El gran premio de la cocina: Arroz a la cubana con plátano frito y secreto a la parrilla con guarnición

LA1

Telediario 1. Con Alejandra Herranz. Deportes: Ana Ibañez. Informativo territorial 16.15 El tiempo Salón de té La Moderna 17.30 La Promesa

18.30 Valle Salvaje 19.25 El cazador Con Rodrigo Vázguez. Agui la Tierra. Con Jacob Petrus. Telediario 2. Con Marta Carazo. Deportes: Arsenio Cañada. 21.40 La Revuelta Con David Broncano. Con la colaboración de Ricardo Castella, Grison, Jorge Ponce,

Sergio Bezos, Lala Chus, Valeria Ros, Yunez Chaib, Pablo Ibarburu, Pantomima Full y Ernesto Sevilla. 22.50 59 segundos. Con Gemma Nierga. Nuestro cine: Loving Pablo. España, Bulgaria, 2017. Director: Fernando León de Aranoa. Intérpretes: Javier Bardem, Penélope Cruz v Peter Sarsgaard

03.05 La noche en 24 horas

CUATRO Love Shopping TV Cuatro Toma salami! Toma salami! 08.25 Callejeros viajeros: Singapur 09.25 Callejeros viajeros: Nueva Zelanda En boca de todos. Con Nacho

Noticias Cuatro. Con Alba Lago. 14.55 ElDesmarque Cuatro 15.10 El tiempo Todo es mentira Con Risto Mejide. Lo sabe, no lo sabe Con Xuso 18.00

19.00 Boom! Con Christian Galvez. Noticias Cuatro. Con Diego Losada 20.00 Mónica Sanz. ElDesmarque Cuatro

21.00 El tiempo First Dates Con Carlos Sobera.

22.50 Horizonte. Con Iker Jiménez. Con la colaboración de Carmen Porter. ElDesmarque madrugada The Game Show Con Sofia del Prado, Marc Vila y Gemma

Manzanero. En el punto de mira: Estafadores familiares En el punto de mira: El virus se va de fiesta

05.30 Puro Cuatro

**MOVISTAR PLUS+** 

realidad

19.03

20.00

Cine: Retribution

Tarde de Champions

20.53 UEFA Champions League: AS

Noche de Champions

14.06 Zelenski: El actor cómico y el

Cine: Labordeta, un hombre sin

más. España, 2022. Director:

Paula Labordeta y Gaizka Urresti

dictador y Presidente de la dura.

Cine: Agente X: Ultima misión

Mónaco-FC Barcelona: Pese a

que el club azulgrana ha vivido

temporadas complicadas en los

Champions League, la gran man-

muchas temporadas sin lograr

equipos del continente. Pero en

desde la llegada de Hansi Flick al

banquillo, los jugadores del Barça

viajan a Mónaco con la ilusión de

que este si sea el año del regreso

a la cumbre. Pese a que puedan

parecer favoritos, los catalanes

están avisados después de caer en

el troico Joan Gamper contra este:

mismo rival, el único que les ha

ogrado vencer en la temporada

23.00 Noche de Champions

un inicio de curso inmejorable

estar entre los 4 o 5 mejores

cha en el expediente culé. Son ya

ultimos años es, sin duda, la

## TELECINCO

Informativos Telecinco: el matinal. Con Laila Jiménez y Bricio Informativos Telecinco: el matinal. Con Laila Jiménez y Bricio Informativos Telecinco: el

La mirada critica. Con Ana Terradillos. Con la colaboración de Antonio Texeira y Jano Mecha. Vamos a ver Informativos Telecinco. Con Isabel iménez y Ángeles Blanco. ElDesmarque Telecinco El diario de Jorge Con Jorge Javier

TardeAR. Con Ana Rosa Quintana. Con la colaboración de Antonio Hidalgo, Manuel Marlasca, Laura

Madrueño, Miguel Angel Nicolás y Jorge Luque. Reacción en cadena Con Ion Aramendi. Informativos Telecinco. Con Carlos

08.00 La tienda de Galeria del Colec-

Adoración eucaristica

Angelus

Ecclesia al día

El último salto.

El tiempo en Trece

Zafarrancho de combate.

Joseph Pevney, Interpretes:

Sesión doble: La legión del

Western: El mejor de los

Jeff Chandler, George Nader y

desierta, EE.UU., 1953. Director:

Joseph Pevney, Intérpretes: Alan

malvados, EE.UU., 1951. Director.

William D. Russell. Interpretes:

Robert Ryan, Claire Trevor y Jack

El cascabel. Con Antonio Jiménez.

Trece noticias 20:30. Con José

Luis Pèrez.

Trece al dia.

Con José Luis Pèrez.

El Partidazo de Cope

El tiempo en Trece

Ladd, Richard Conte y Arlene Dahl

EE.UU., 1956. Director:

Sesion doble:

Don Matteo:

Santa misa. Palabra de vida

Franganillo y Leticia Iglesias. ElDesmarque Telecinco El tiempo 21.50 Gran Hermano Gran Madrid Show 02.20 Toma salame

TRECE

12.00

14.50

16.50

22.00

## ANTENA 3

09.55 La aventura del saber. Con Mara 08.55 Espejo público 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano 13.45 La ruleta de la suerte 15.00 Antena 3 Noticias 1 15.30 Deportes Las rutas D'Ambrosio: Cerdanya, 15.35 El tiempo Sueños de libertad 15.45 Mañanas de cine: El vengador del Y ahora Sonsoles Sur. Italia, España, 1969. Director: 20.00 Pasapalabra Antena 3 Noticias 2 21.00 21.30 Deportes 21.35 El tiempo El hormiguero Invitados: Antonio Saber y ganar Con Jordi Hurtado.

Banderas y Marta Ribera, actores. 22.45 El peliculón: Mamá o papá. España, 2020. Director: Dani de la Orden. Intérpretes: Paco León, Miren Ibarguren y Sofia Oria. Victor y Flora son un matrimonio que en el momento en el que toman la decisión de separarse les surge la oportunidad laboral de sus vidas. Entonces empiezan una disparatada competición para no conseguir la custodia de sus tres

01.05 Cine: Al final del camino. España, 2009. Director: Roberto Santiago. Interpretes: Fernando Tejero, Malena Alterio y Diego Peretti

03.00 The Game Show 03.45 Jokerbet idamos juego!

## LA SEXTA

09.00 Aruseriĝis Con Altonso Arús. Al noio vivo. Con Antonio García 11.00 Ferreras. La Sexta noticias 1º edición. Con

Helena Resano. 15.30 La Sexta meteo matinal, Con Laila liménez y Bricio 15.45 Zapeando, Con Dani Mateo, Con la Gómez, Isabel Forner y Berta

17.15 Más vale tarde. Con Cristina Pardo e Iñaki López. La Sexta noticias 2º edición.

21.00 La Sexta Clave. Con Joaquin

Castellon. La Sexta meteo 21.25 La Sexta deportes El intermedio Con El Gran

EE.UU., 2021. Director: Simon McDuoid. Intérpretes: Lewis Tan. Jessica McNamee y Josh Lawson 01.00 Cine: El triángulo del diablo. EE.UU., 2021. Director: Brendan Petrizzo. Intérpretes: Morgan

06.00 Ingenieria de lo imposible: Megadel ejército de Estados Unidos ¿Como lo hacen? 08.39 Aventura en pelotas Trece noticias 14:30. Con Nazareth

alienigena y El proyecto hibrido 14.06 Expedición al pasado: La ciudad perdida del jaguar blanco y El batin perdido de Dillinger Dolor en el hielo 17.47 Pesca radical

Alienigenas. Desde tiempos muy lejanos el hombre ha contado historias sobre seres dotados de una fuerza y habilidades sobrenaturales. Este programa recoge algunas de ellas 00.24 Abducción alien Travis Walton.

El secuestro de Travis Walton fue una sensación y destrozó de Fuego en el cielo.

091: Alerta Policia 03.46 Control de carreteras

colaboración de Cristina Pedroche. Ouigue Peinado, Miki Nadal, Maria

Con Cristina Saavedra y Rodrigo

Wyoming y Sandra Sabatés. 22.30 El taquillazo: Mortal Kombat.

Bradley, Alyson Gorske y Liam

02.40 Pokerstars

## **VEO DMAX**

torre subterránea y Supertanque Secretos bajo tierra: La levenda del oro nazi y Los tesoros del rey Alienigenas: La infección

La pesca del oro: Nieve cegadora 19.38 Joyas sobre ruedas ¿Cómo lo hacen?

una ciudad. Tras 40 años, nuevas pruebas revelan la historia detrás

Misterios desde el aire: Fuera de Lugar y Desastres desde el aire

El año 2025 ya no tiene arreglo. Pero repetirlo o aceptarlo como una anomalía en el tiempo será una irresponsabilidad.

## MARCA SPORT WEEKEND MÁLAGA 2024 11, 12 y 13 OCTUBRE Andalvoía



## VUELVE EL MARCA SPORT WEEKEND

MÁLAGA ACOGERÁ LA SEXTA EDICIÓN DEL

MARCA SPORT WEEKEND LOS DÍAS 11, 12 Y 13

DE OCTUBRE. LA FIESTA DEL DEPORTE, CON

CHARLAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CLÍNICS

Y MUCHAS SORPRESAS, SERÁ UN HOMENAJE

A NUESTROS CAMPEONES OLÍMPICOS, QUE

COMPARTIRÁN SUS ÉXITOS CON EL PÚBLICO

DE LA CAPITAL MALAGUEÑA























































## LA GRAN OBRA DE ARTE DE LA CATALANA, RECORDADA EN MÁLAGA

Belmonte, una leyenda del deporte nacional, hizo historia en Doha 2014. El MARCA Sport Weekend recordará todas las emociones de su gesta

## **EUGENIO MUÑOZ**

Resulta apabullante consultar el palmarés de Mireia Belmonte (Badalona, 1990). 51 medallas en competiciones internacionales contemplan una trayectoria legendaria, en el Olimpo del deporte español. Las hay emocionantes, como el oro de Río 2016. Reivindicativas, en el caso de Londres 2012. Y algunas actuaciones son, simplemente, fuera de categoría.

En ese apartado sobresale el Campeonato del Mundo en piscina corta de Doha 2014. Hace 10 años, Belmonte facturó una de sus mayores exhibiciones y alcanzó cuatro medallas de oro. Ganó los 200 mariposa (con récord del mundo), 400 estilos (también récord del mun**MEDALLAS** 

DE ORO ganó Mireia Belmonte en el Mundial de Doha 2014

MEDALLAS en grandes campeonatos de Mireia Belmonte

hasta la fecha

A TODAS LAS **ACTIVIDADES** do), 800 libre (récord de los campeonatos) y 400 Hasta completar libre (récord del campeonato). Un acontecimiento legendario y será recordado por el MARCA Sport Weekend de Málaga entre los próximos 11 y 13 de octubre.

aforo

## LA LEYENDA

Belmonte está en la leyenda y el Mundial de Doha 2014 la hizo única. Sus emociones, la complejidad para atacar cada final y récord, y lo que supuso en su brillante carrera ocupará un espacio en el MARCA Sport Weekend, donde charlará con Juan Ignacio Gallardo, director de MARCA, y desvelará todos los secretos de un ejercicio histórico en el Hamad Aquatic Centre de la capital catarí.

Porque no solo fue ganar. También se sumó la forma. Y su miércoles 3 de diciembre se convirtió en leyenda al ganar dos oros y reventar dos récords del mundo en 45 minutos. Belmonte estaba obligada a dar todo en dos finales sin apenas descanso, y lo bordó. Dejó en el camino a la húngara Katinka Hoszzu, que había sido elegida hacía muy poco como mejor nadadora mundial del 2014.

No paró ahí, y al día siguiente destrozó la final de los 800 metros. Envió a la plata, la británica Jazmine Carlin, a cinco segundos. Y su frase, oro al cuello, ejemplificó el nivel y la voracidad de Belmonte. "No me gusta pensar en lo que hice, sino en los que tengo por delante", explicó.

Fue real, porque dominó con mano de hierro el 400 libre del día siguiente. Una victoria que era más que un oro, pues venía de caer en el Europeo (fue bronce) de unos meses atrás en la misma distancia. Su venganza fue histórica y abrochó una actuación legendaria.

Mireia cambió la historia. Elevó a la natación nacional a otro nivel, y mosque ni contratiempos físicos ni la elevadís-**ACCESO** ma competiti-

> vidad podía con un talento jamás visto, con un trabajo perfecto para atacar los principales objetivos del

calendario mundial. En Málaga, con motivo de una edición de oro del MARCA Sport Weekend, Belmonte, embajadora de Hyundai, desvelará sus mejores secretos, la ambición y capacidad para convertirse en leyenda. En el agua, con media centena de medallas en campeonatos del más alto nivel. Y fuera de ella, trascendiendo como una referente. Aquel desfile en el Estadio Olímpico de Tokio, siendo abanderada de España en unos Juegos, lo resumió. Una pionera del deporte.

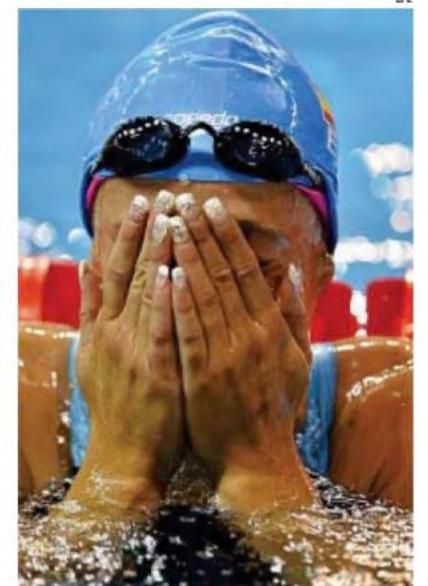

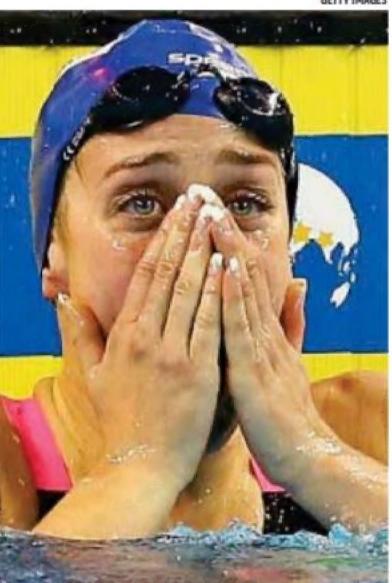

DE ORO Y RÉCORDS Mireia Belmonte, visiblemente emocionada, celebra sus medallas de oro en los Mundiales de Doha.

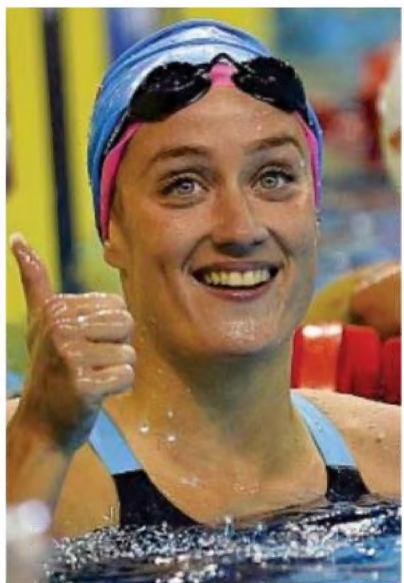



Ptos. J G E P GF GC 15 5 5 0 0 17 4

11 5 3 2 0 9 2

9 5 3 0 2 13 10

8 6 2 2 2 4 4

7 5 2 1 2 7 6

7 5 2 1 2 7 6 7 5 2 1 2 8 8

7 5 2 1 2 6 6

7 5 2 1 2 5 5

7 5 2 1 2 6 10

5 5 1 2 2 4 6

5 5 1 2 2 3 5

4 6 1 1 4 3 7

4 5 1 1 3 2 13

3 5 0 3 2 2 4

2 5 0 2 3 6 10

1 5 0 1 4 3 10

**Mañana 21.00** 

S21 14.00

521 16.15

\$21 18.30

S21 21.00

D22 14.00

D22 16.15

D22 18.30

D22 21.00

L23 21.00

Ptos. J G E P GF GC

11 5 3 2 0 9 5

10 5 3 1 1 7 5

9 5 2 3 0 4 1

9 5 2 3 0 6 4

9 5 3 0 2 6 4 7 5 2 1 2 8 6

7 5 2 1 2 5 6 7 5 2 1 2 4 6

6 5 1 3 1 6 8

6 5 2 0 3 4 6

5 5 1 2 2 5 5

5 5 1 2 2 5 6

5 5 1 2 2 6 8

5 5 1 2 2 6 9

4 5 1 1 3 5 8

4 5 1 1 3 3 6

3 5 0 3 2 2 4

3 5 1 0 4 4 8

1 5 0 1 4 3 7

Mañana 20.30

\$21 16.15

\$21 18.30

S21 18.30

S21 21.00

D22 14.00

D22 16.15

D22 16.15

D22 18.30

022 21.00

L23 20.30

Racing Santander 11 5 3 2 0 9 5

**LALIGA EA SPORTS** 

Barcelona

2 Atlético 2 Real Madrid 4 Villarreal

5 Celta

6 Betis

7 Mallorca

8 Alavés

10 Girona

11 Athletic

12 Espanyol

13 Osasuna

14 Sevilla

15 Leganés

17 Valladolid

19 Las Palmas

JORNADA 6

Valladolid - Real Sociedad

Osasuna - Las Palmas

Real Madrid - Espanyol

Villarreal - Barcelona

Rayo Vallecano - Atlético

**LALIGA HYPERMOTION** 

Valencia - Girona

Getafe - Leganés

Athletic - Celta

Betis - Mallorca

Equipo

Levante

4 Real Zaragoza

5 Burgos

7 Mälaga

9 Castellón 10 Eldense

11 Oviedo

12 Cádiz

13 Albacete

14 Sporting

15 Córdoba

16 Granada

17 Almeria

19 Deportivo

21 Cartagena

22 Tenerife

20 Racing Ferrol

JORNADA 6

Granada - Málaga

Eldense - Ovieda

Deportivo - Burgos

Tenerife - Sporting

Cartagena - Cádiz

Elche - Mirandés

Almeria - Eibar Huesca - Córdoba

Racing Ferrol - Albacete

Real Zaragoza - Levante

Castellón - Racing Santander

18 Elche

6 Mirandés

Alavés - Sevilla

26 Valencia

18 Getafe

16 Real Sociedad

8 Rayo Vallecano





## Las 4 esquinas Manuel Juliá Escritor y periodista

CHAMPIONS • EQUILIBRIO • REBELDÍA • LESIONES

## Victoria

oculta

eremos si la nueva Champions funciona. El tiempo es el gran juez. Lo que sí está claro: es una respuesta indirecta a la Superliga de Florentino. Bueno directa. Habló del exceso de partidos intrascendentes y la UEFA lo intenta arreglar. Tendremos por ejemplo un Manchester City-PSG, entre otros. Tendrán la trascendencia de que quien gane esos duelos puede ser primero. Sin embargo, seguirá habiendo partidos intrascendentes, aunque los grandes no se podrán despistar. Esta Champions es una victoria oculta de Florentino. Y si tenemos empacho de fútbol intrascendente, la Superliga estará ahí esperando su oportunidad. Y Florentino, que su victoria emerja a la luz. Y dé luz.



no no tiene que conformarse con su destino. Sobre todo cuando eres el que sale del banquillo. Así veo a Endrick. Sale con poco tiempo y marca golazos. No se conforma y quiere complicarle la vida a Ancelotti. Arda Güler lo hizo el año pasado, pero más tarde y con menos rotundidad de atacante. Y qué pasa si sigue así. A quién quita. Mbappé intocable, Vinicius también y Rodrygo no se toca. Buen rompecabezas. Pensamos que al final sería Rodrygo pero otra más y el chaval eleva al infinito su mosqueo. Pero estos dicen que son los problemas que quieren los entrenadores. Y Endrick no va a estar donde está y no apuntar a lo máximo. El once titular.

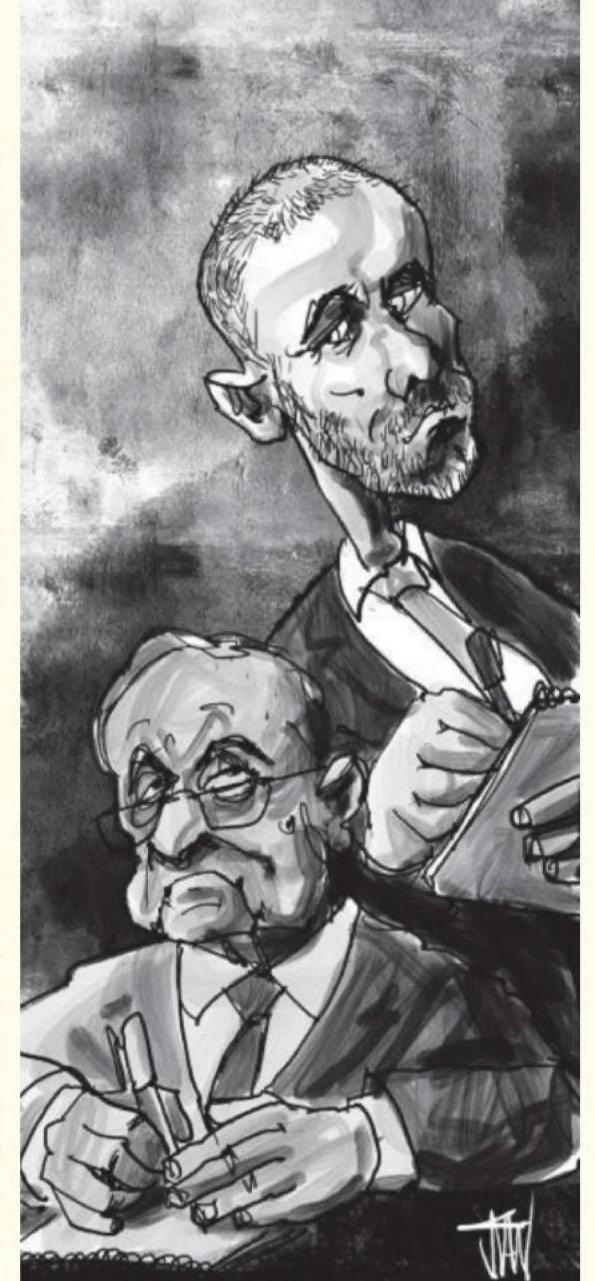

## Progresa de forma idónea

unque de 7 partidos ha ganado 5 y no ha perdido, muchos madridistas andan nerviosos. Recuerdan la etapa de los galácticos y la facilidad con la que perdían. Esa comparación es un error. Florentino ya aprendió de aquel desastre en su propia carne. Defensa, defensa, defensa. Y equilibrio. Ver al Madrid partido cuando presiona en campo contrario es uno de los problemas. La autogestión del ataque, otra. Cuando toda esa dinamita se organice estallará devorando sin remisión las murallas. Veremos el poder que asoma. Solo hay que tener miedo a la soberbia, el exceso de confianza y el hambre de más. Esto último no. El Madrid siempre tiene hambre. Y contra la vanagloria, la humildad.

## El regreso del genio

as malditas lesiones han frustrado la carrera de muchos. Sobre todo si caen con mucha juventud o ya treintañero. Éntiendo que después de una lesión seria hay que convivir un tiempo con el miedo a volver a lesionarse. Hay quien lo ha superado, pero muchos otros no. La mentalización es trascendental y los primeros partidos se jugarán en su cabeza. Olvidar es avanzar y recordar es no llegar. Ansu Fati nos enamoró y la terrible lesión frustró su evolución. De momento le está costando volver a ser. Pero sería justo que sintiese la confianza a su alrededor, saber que tendrá oportunidades. Solo si hay confianza desde fuera la puede tener desde dentro. Le deseo lo mejor.

## las cejas

